# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

#### COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana

# ACTA FRANCISCI PP.

# CONSTITUTIONES APOSTOLICAE

Ι

# OTTAVIENSIS - CORNUBIENSIS

In Canada archidioecesis Ottaviensis ac dioecesis Alexandrina-Cornubiensis in unam ac novam circumscriptionem ecclesiasticam uniuntur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

In nomine Iesu instituta fidelium naturalis unitas urget nos, quibus est apta officii sollicitudine oeconomiae salutis deserviendum, ad eorum bonum semper intendere, qui promissa Dei sitiunt largitatis, ut de eius semper abundantia repleantur. Quorum memores quibusque mandatis innisi iter salutare incedentes, dum catholicae Ecclesiae in Canada conspicimus vias, provida eidem comparare curantes incrementa, postulationi Venerabilis Fratris Terentii Thomae Prendergast, S.I., Archiepiscopi Metropolitae Ottaviensis simulque Episcopi Alexandrini - Cornubiensis, benigne concedere volumus, qui, auditis iudiciis Collegiorum Consultorum et Consiliorum Presbyteralium, ab Apostolica Sede enixe postulavit, ut, dioecesium ei concreditarum coniuncto territorio, una exinde ac nova circumscriptio ecclesiastica erigeretur.

Nosmet Ipsi, prospero praehabito voto Venerabilis Fratris Aloisii Bonazzi, Archiepiscopi titulo Atellani et Apostolici Nuntii in Canada, atque Venerabilis Fratris Michaëlis Mulhall, Archiepiscopi Metropolitae Kingstoniensis, Venerabilis Fratris Rolandi Petri Fabro, C.S.B., Episcopi Londonensis atque Coetus Episcoporum Regionis Ontarii Praesidis, necnon Venerabilis Fratris Richardi Iosephi Gagnon, Archiepiscopi Vinnipegensis atque Praesidis Conferentiae Episcoporum Catholicorum Canadensis, preces ad Nos admotas excipiendas decrevimus.

Proinde, ad animarum saluti aptius providendum, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, statuimus ac decrevimus, ut archidioecesis metropolitana Ottaviensis et dioecesis Alexandrina - Cornubiensis, hactenus archidioecesis Kingstoniensis suffraganea, in unam ac novam coalescant archidioecesim metropolitanam, Ottaviensem - Cornubiensem appellandam, integris servatis territoriis quae nuncusque ad utramque dioecesim pertinebant, nihil immutatis territoriis paroeciarum iam existentium adnexisque omnibus institutis ecclesiasticis cum suis bonis atque iuribus ad unamquamque dioecesim nunc sic coniunctam spectantibus, ad normam can. 121 Codicis Iuris Canonici vigentis, eidemque eundem Venerabilem Fratrem Terentium Thomam Pendergast, S.I., nominantes Archiepiscopum Metropolitam, cunctis consentaneis iuribus et privilegiis concessis secundum normas Codicis Iuris Canonici.

Novae sic coniunctae archidioecesis sedem in urbe Ottava decernimus, cuius cathedralis ecclesiae ibi iam exstantis, Deo in honorem Dominae Nostrae de Ottava dicatae, confirmamus dignitatem.

Una posthac volumus sit Curia Episcopalis, sicut et Tribunal Ecclesiasticum, Collegium Consultorum, Consilium Presbyterale, Consilium Pastorale atque organa apostolatus et alia quaelibet instituta dioecesana iure canonico praevisa. Cetera vero secundum normas Codicis Iuris Canonici aliaque ecclesiasticarum legum praescripta temperentur.

Sacerdotes et diaconi, qui hucusque unicuique ex duabus circumscriptionibus ecclesiasticis nunc unitis incardinati erant, ipso facto adscripti censeantur novae archidioecesi ex unione exortae.

Ad haec omnia perficienda praefatum Nuntium Apostolicum deputamus vel, eo a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis in Canada pro eo gerentem, necessarias et opportunas iisdem tribuentes facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro Episcopis, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.

Hanc, denique, Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die sexto mensis Maii, anno Domini bis millesimo vicesimo, Pontificatus Nostri octavo.

Petrus card. Parolin Secretarius Status

Marcus card. Ouellet Praefectus Congregationis pro Episcopis

Leonardus Sapienza, *Proton. Apost.*Franciscus Piva, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 490.845

# $\Pi$

# **OUANDOËNSIS**

In Republica Congi nova Provincia Ecclesiastica Ouandoënsis appellanda conditur eademque Sedes ad dignitatem Ecclesiae Metropolitanae evehitur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Quoniam caritas Ecclesiam Dei congregat toto orbe terrarum, uti tunc etiam unus homo poterat Spiritum Sanctum accipiens linguis omnibus loqui, ita nunc, Sancto Spiritu congregata, ipsa unitas Ecclesiae linguis omnibus loquitur (cfr Anonymus Africanus, Sermo VIII, 1: Lit. Hor., f. III hebd. VII Paschae: Ad off. lectionis, lectio altera) et Nos, Dei gregis utilitati et profectui consulentibus, omnia disponere decet, per quae animarum salus ac spiritualis fidelium fructus eidem praestentur.

Proinde, catholicae Ecclesiae in Congo spectantes incrementa, Nobis cordi habentes utilitatem, suadente Congregatione pro Gentium Evangelizatione, prosperis praehabitis sententiis quorum interest reque mature perpensa, apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, decernimus ac statuimus, ut, integris a metropolitana sede Brazzapolitana detractis dioecesibus Ouandoënsi, Impfondensi et Uessitana, nova ex iisdem Ouandoënsis nuncupanda Provincia Ecclesiastica erigatur, in qua eandem ecclesiam Ouandoënsem ad gradum et dignitatem Ecclesiae metropolitanae omnibus cum iuribus, privilegiis et praerogativis ad normam canonum extollimus, cui suffraganeas subiciendas disponimus dioeceses Impfondensem et Uessitanam.

Ouandoënsem Sacrorum Antistitem, Venerabilem Fratrem Victorem Abagna Mossa, ad officium Archiepiscopi Metropolitae novae Provinciae Ecclesiasticae promovemus omnibus cum iuribus, facultatibus et obligationibus, quae huic muneri ad normam iuris competunt.

Ad quae omnia, uti supra disposita et constituta, exsecutioni mandanda Venerabilem deputamus Fratrem Franciscum Escalante Molina, Archiepiscopum titulo Gratianensem et in Republica Congi Nuntium Apostolicum, eidem tribuentes necessarias et opportunas facultates etiam subdelegandi ad effectum, de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, imposito onere genuinum mittendi cum primum fas erit ad Congregationem pro Gentium Evangelizatione peractae exsecutionis exemplar.

Deum quaesumus, qui immensis nos replet muneribus misericordiae suae, ut clerus populusque huius Provinciae Ecclesiasticae paschalia mysteria moribus et vita teneant.

Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die tricesimo mensis Maii, anno Domini bismillesimo vicesimo, Pontificatus Nostri octavo.

Petrus card. Parolin
Secretarius Status

FERNANDUS card. FILONI
Praefectus Congregationis
pro Gentium Evangelizatione

Leonardus Sapienza, *Proton. Apost.*Franciscus Piva, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 493.470

# Ш

#### NIGRIROSTRENSIS

In Republica Congi nova Provincia Ecclesiastica Nigrirostrensis appellanda conditur eademque Sedes ad dignitatem Ecclesiae Metropolitanae evehitur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Cum qui novit corda dederit hominibus Spiritum ac paenitentiam ad vitam et nihil discreverit inter eos, fide purificans corda eorum (cfr Act 15, 8-9), docuit Nos, Ecclesiam ex omnibus gentibus constitui, membra et corpus et sponsam Christi, ac praecepit, ut sustineamus invicem, ubi spem nominavit unitatis, ibi ostendens vinculum pacis, tamquam in domo de vivis lapidibus fabricata, in qua talem patremfamilias delectet habitare (cfr Anonymus Africanus, Sermo VIII, 3: Lit. Hor., f. III hebd. VII Paschae: Ad off. lectionis, lectio altera).

Proinde, catholicae Ecclesiae in Congo spectantes incrementa eiusque Nobis cordi habentes utilitatem, suadente Congregatione pro Gentium Evangelizatione, prosperis praehabitis sententiis quorum interest reque mature perpensa, apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, decernimus ac statuimus, ut, integris a metropolitana sede Brazzapolitana detractis dioecesibus Nigrirostrensi, Dosiliensi et Kinkalana, nova ex iisdem Provincia Ecclesiastica erigatur Nigrirostrensis nuncupanda, in qua eandem ecclesiam proficienter Nigrirostrensem, ab archiepiscopalis Ecclesiae Brazzapolitanae metropolitico iure sic exemptam, ad gradum et dignitatem Ecclesiae metropolitanae omnibus cum iuribus, privilegiis et praerogativis ad normam canonum extollimus, cui suffraganeas subiciendas disponimus dioeceses Dosiliensem et Kinkalanam.

Nigrirostrensem Sacrorum Antistitem, Venerabilem Fratrem Michaëlem Angelum Olaverri Arroniz, ad officium Archiepiscopi Metropolitae novae Provinciae Ecclesiasticae promovemus omnibus cum iuribus, facultatibus et obligationibus, quae huic muneri ad normam iuris competunt.

Ad quae omnia, uti supra disposita et constituta, exsecutioni mandanda Venerabilem deputamus Fratrem Franciscum Escalante Molina, Archiepiscopum titulo Gratianensem et in Republica Congi Nuntium Apostolicum, eidem tribuentes necessarias et opportunas facultates etiam subdelegandi ad effectum, de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, imposito onere genuinum mittendi cum primum fas erit ad Congregationem pro Gentium Evangelizatione peractae exsecutionis exemplar.

Concedat Deus clero et populo huius Provinciae Ecclesiasticae perseveranter aedificare regnum ac docere quae sunt de Domino Iesu Christo cum omni fiducia sine prohibitione (cfr Act 28, 31).

Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die tricesimo mensis Maii, anno Domini bismillesimo vicesimo, Pontificatus Nostri octavo.

Petrus card. Parolin
Secretarius Status

FERNANDUS card. FILONI
Praefectus Congregationis
pro Gentium Evangelizatione

Leonardus Sapienza, *Proton. Apost.* Franciscus Piva, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 493.471

## **EPISTULA**

Papae emerito occasione mortis eius fratris Rev.mi Domini Georgii Ratzinger.

A Sua Santità Benedetto XVI Papa emerito

Lei ha avuto la delicatezza di comunicarmi per primo la notizia del decesso del suo amato fratello Mons. Georg. Desidero rinnovarLe l'espressione del mio più sentito cordoglio e della spirituale vicinanza in questo momento di dolore.

Assicuro la mia preghiera di suffragio per il compianto defunto, affinché il Signore della vita, nella sua bontà misericordiosa, lo introduca nella patria del cielo e gli conceda il premio preparato per i fedeli servitori del Vangelo.

E prego anche per Lei, Santità, invocando dal Padre, per intercessione della Beata Vergine Maria, il sostegno della speranza cristiana e la tenera consolazione divina.

Sempre uniti nell'adesione al Cristo risorto, sorgente di speranza e di pace.

Filialmente e fraternamente Dal Vaticano, 2 Luglio 2020

FRANCESCO

# **HOMILIAE**

Ι

#### In Sollemnitate Sanctissimi Corporis et Sanguinis DNIC.\*

«Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere». Ricordati: con questo invito di Mosè si è aperta oggi la Parola di Dio. Poco dopo Mosè ribadiva: "Non dimenticare il Signore, tuo Dio". La Scrittura ci è stata donata per vincere la dimenticanza di Dio. Quanto è importante farne memoria quando preghiamo! Come insegna un Salmo, che dice: «Ricordo i prodigi del Signore, sì, ricordo le tue meraviglie». Anche le meraviglie e i prodigi che il Signore ha fatto nella nostra stessa vita.

È essenziale ricordare il bene ricevuto: senza farne memoria diventiamo estranei a noi stessi, "passanti" dell'esistenza; senza memoria ci sradichiamo dal terreno che ci nutre e ci lasciamo portare via come foglie dal vento. Fare memoria invece è riannodarsi ai legami più forti, è sentirsi parte di una storia, è respirare con un popolo. La memoria non è una cosa privata, è la via che ci unisce a Dio e agli altri. Per questo nella Bibbia il ricordo del Signore va trasmesso di generazione in generazione, va raccontato di padre in figlio, come dice un bel passaggio: «Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: "Che cosa significano queste istruzioni [...] che il Signore, nostro Dio, vi ha dato?", tu risponderai a tuo figlio: "Eravamo schiavi [...] – tutta la storia della schiavitù – e il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi" ». Tu darai la memoria a tuo figlio.

Ma c'è un problema: se la catena di trasmissione dei ricordi si interrompe? E poi, come si può ricordare quello che si è solo sentito dire, senza averne fatto esperienza? Dio sa quanto è difficile, sa quanto è fragile la nostra memoria, e per noi ha compiuto una cosa inaudita: ci ha lasciato un memoriale. Non ci ha lasciato solo delle parole, perché è facile scordare quello che si ascolta. Non ci ha lasciato solo la Scrittura, perché è facile

<sup>\*</sup> Die 14 Iunii 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dt 8, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr v. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 77, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dt 6, 20-22.

dimenticare quello che si legge. Non ci ha lasciato solo dei segni, perché si può dimenticare anche quello che si vede. Ci ha dato un Cibo, ed è difficile dimenticare un sapore. Ci ha lasciato un Pane nel quale c'è Lui, vivo e vero, con tutto il sapore del suo amore. Ricevendolo possiamo dire: "È il Signore, si ricorda di me!". Perciò Gesù ci ha chiesto: «Fate questo in memoria di me ». Fate: l'Eucaristia non è un semplice ricordo, è un fatto: è la Pasqua del Signore che rivive per noi. Nella Messa la morte e la risurrezione di Gesù sono davanti a noi. Fate questo in memoria di me: riunitevi e come comunità, come popolo, come famiglia, celebrate l'Eucaristia per ricordarvi di me. Non possiamo farne a meno, è il memoriale di Dio. E guarisce la nostra memoria ferita.

Guarisce anzitutto la nostra memoria orfana. Noi viviamo un'epoca di tanta orfanezza. Guarisce la memoria orfana. Tanti hanno la memoria segnata da mancanze di affetto e da delusioni cocenti, ricevute da chi avrebbe dovuto dare amore e invece ha reso orfano il cuore. Si vorrebbe tornare indietro e cambiare il passato, ma non si può. Dio, però, può guarire queste ferite, immettendo nella nostra memoria un amore più grande: il suo. L'Eucaristia ci porta l'amore fedele del Padre, che risana la nostra orfanezza. Ci dà l'amore di Gesù, che ha trasformato un sepolcro da punto di arrivo a punto di partenza e allo stesso modo può ribaltare le nostre vite. Ci infonde l'amore dello Spirito Santo, che consola, perché non lascia mai soli, e cura le ferite.

Con l'Eucaristia il Signore guarisce anche la nostra memoria negativa, quella negatività che viene tante volte nel nostro cuore. Il Signore guarisce questa memoria negativa, che porta sempre a galla le cose che non vanno e ci lascia in testa la triste idea che non siamo buoni a nulla, che facciamo solo errori, che siamo "sbagliati". Gesù viene a dirci che non è così. Egli è contento di farsi intimo a noi e, ogni volta che lo riceviamo, ci ricorda che siamo preziosi: siamo gli invitati attesi al suo banchetto, i commensali che desidera. E non solo perché Lui è generoso, ma perché è davvero innamorato di noi: vede e ama il bello e il buono che siamo. Il Signore sa che il male e i peccati non sono la nostra identità; sono malattie, infezioni. E viene a curarle con l'Eucaristia, che contiene gli anticorpi per la nostra memoria malata di negatività. Con Gesù possiamo immunizzarci dalla tristezza.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1 Cor 11, 24.

Sempre avremo davanti agli occhi le nostre cadute, le fatiche, i problemi a casa e al lavoro, i sogni non realizzati. Ma il loro peso non ci schiaccerà perché, più in profondità, c'è Gesù che ci incoraggia col suo amore. Ecco la forza dell'Eucaristia, che ci trasforma in portatori di Dio: portatori di gioia, non di negatività. Possiamo chiederci, noi che andiamo a Messa, che cosa portiamo al mondo? Le nostre tristezze, le nostre amarezze o la gioia del Signore? Facciamo la Comunione e poi andiamo avanti a lamentarci, a criticare e a piangerci addosso? Ma questo non migliora nulla, mentre la gioia del Signore cambia la vita.

L'Eucaristia, infine, guarisce la nostra memoria chiusa. Le ferite che ci teniamo dentro non creano problemi solo a noi, ma anche agli altri. Ci rendono paurosi e sospettosi: all'inizio chiusi, alla lunga cinici e indifferenti. Ci portano a reagire nei confronti degli altri con distacco e arroganza, illudendoci che in questo modo possiamo controllare le situazioni. Ma è un inganno: solo l'amore guarisce alla radice la paura e libera dalle chiusure che imprigionano. Così fa Gesù, venendoci incontro con dolcezza, nella disarmante fragilità dell'Ostia; così fa Gesù, Pane spezzato per rompere i gusci dei nostri egoismi; così fa Gesù, che si dona per dirci che solo aprendoci ci liberiamo dai blocchi interiori, dalle paralisi del cuore. Il Signore, offrendosi a noi semplice come il pane, ci invita anche a non sprecare la vita inseguendo mille cose inutili che creano dipendenze e lasciano il vuoto dentro. L'Eucaristia spegne in noi la fame di cose e accende il desiderio di servire. Ci rialza dalla nostra comoda sedentarietà, ci ricorda che non siamo solo bocche da sfamare, ma siamo anche le sue mani per sfamare il prossimo. È urgente ora prenderci cura di chi ha fame di cibo e dignità, di chi non lavora e fatica ad andare avanti. E farlo in modo concreto, come concreto è il Pane che Gesù ci dà. Serve una vicinanza reale, servono vere e proprie catene di solidarietà. Gesù nell'Eucaristia si fa vicino a noi: non lasciamo solo chi ci sta vicino!

Cari fratelli e sorelle, continuiamo a celebrare il Memoriale che guarisce la nostra memoria – ricordiamoci: guarire la memoria, la memoria è la memoria del cuore –, questo memoriale è la Messa. È il tesoro da mettere al primo posto nella Chiesa e nella vita. E nello stesso tempo riscopriamo l'adorazione, che prosegue in noi l'opera della Messa. Ci fa bene, ci guarisce dentro. Soprattutto ora, ne abbiamo veramente bisogno.

# $\Pi$

# In Benedictione Palliorum et Celebratione Eucharistica in Sollemnitate SS. Petri et Pauli, Apostolorum.\*

Nella festa dei due Apostoli di questa città, vorrei condividere con voi due parole-chiave: unità e profezia.

Unità. Celebriamo insieme due figure molto diverse: Pietro era un pescatore che passava le giornate tra i remi e le reti, Paolo un colto fariseo che insegnava nelle sinagoghe. Quando andarono in missione, Pietro si rivolse ai giudei, Paolo ai pagani. E quando le loro strade si incrociarono, discussero in modo animato, come Paolo non si vergogna di raccontare in una lettera. Erano insomma due persone tra le più differenti, ma si sentivano fratelli, come in una famiglia unita, dove spesso si discute ma sempre ci si ama. Però la familiarità che li legava non veniva da inclinazioni naturali, ma dal Signore. Egli non ci ha comandato di piacerci, ma di amarci. È Lui che ci unisce, senza uniformarci. Ci unisce nelle differenze.

La prima Lettura di oggi ci porta alla sorgente di questa unità. Racconta che la Chiesa, appena nata, attraversava una fase critica: Erode infuriava, la persecuzione era violenta, l'Apostolo Giacomo era stato ucciso. E ora anche Pietro viene arrestato. La comunità sembra decapitata, ciascuno teme per la propria vita. Eppure in questo momento tragico nessuno si dà alla fuga, nessuno pensa a salvarsi la pelle, nessuno abbandona gli altri, ma tutti pregano insieme. Dalla preghiera attingono coraggio, dalla preghiera viene un'unità più forte di qualsiasi minaccia. Il testo dice che «mentre Pietro era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui». L'unità è un principio che si attiva con la preghiera, perché la preghiera permette allo Spirito Santo di intervenire, di aprire alla speranza, di accorciare le distanze, di tenerci insieme nelle difficoltà.

Notiamo un'altra cosa: in quei frangenti drammatici nessuno si lamenta del male, delle persecuzioni, di Erode. Nessuno insulta Erode – e noi siamo tanto abituati a insultare i responsabili. È inutile, e pure noioso, che i cristiani sprechino tempo a lamentarsi del mondo, della società, di quello che

<sup>\*</sup> Die 29 Iunii 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Gal 2, 11 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> At 12, 5.

non va. Le lamentele non cambiano nulla. Ricordiamoci che le lamentele sono la seconda porta chiusa allo Spirito Santo, come vi ho detto il giorno di Pentecoste: la prima è il narcisismo, la seconda lo scoraggiamento, la terza il pessimismo. Il narcisismo ti porta allo specchio, a guardarti continuamente; lo scoraggiamento, alle lamentele; il pessimismo, al buio, all'oscurità. Questi tre atteggiamenti chiudono la porta allo Spirito Santo. Quei cristiani non incolpavano, ma pregavano. In quella comunità nessuno diceva: "Se Pietro fosse stato più cauto, non saremmo in questa situazione". Nessuno. Pietro, umanamente, aveva motivi di essere criticato, ma nessuno lo criticava. Non sparlavano di lui, ma pregavano per lui. Non parlavano alle spalle, ma parlavano a Dio. E noi oggi possiamo chiederci: "Custodiamo la nostra unità con la preghiera, la nostra unità della Chiesa? Preghiamo gli uni per gli altri?". Che cosa accadrebbe se si pregasse di più e si mormorasse di meno, con la lingua un po' tranquillizzata? Quello che successe a Pietro in carcere: come allora, tante porte che separano si aprirebbero, tante catene che paralizzano cadrebbero. E noi saremmo meravigliati, come quella ragazza che, vedendo Pietro alla porta, non riusciva ad aprire, ma corse dentro, stupita per la gioia di vedere Pietro.<sup>3</sup> Chiediamo la grazia di saper pregare gli uni per gli altri. San Paolo esortava i cristiani a pregare per tutti e prima di tutto per chi governa.<sup>4</sup> "Ma questo governante è...", e i qualificativi sono tanti; io non li dirò, perché questo non è il momento né il posto per dire i qualificativi che si sentono contro i governanti. Che li giudichi Dio, ma preghiamo per i governanti! Preghiamo: hanno bisogno della preghiera. È un compito che il Signore ci affida. Lo facciamo? Oppure parliamo, insultiamo, e basta? Dio si attende che quando preghiamo ci ricordiamo anche di chi non la pensa come noi, di chi ci ha chiuso la porta in faccia, di chi fatichiamo a perdonare. Solo la preghiera scioglie le catene, come a Pietro; solo la preghiera spiana la via all'unità.

Oggi si benedicono i palli, che vengono conferiti al Decano del Collegio cardinalizio e agli Arcivescovi Metropoliti nominati nell'ultimo anno. Il pallio ricorda l'unità tra le pecore e il Pastore che, come Gesù, si carica la pecorella sulle spalle per non separarsene mai. Oggi poi, secondo una bella tradizione, ci uniamo in modo speciale al Patriarcato ecumenico di

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr At 12, 10-17.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr 1 Tm 2, 1-3.

Costantinopoli. Pietro e Andrea erano fratelli e noi, quando possibile, ci scambiamo visite fraterne nelle rispettive festività: non tanto per gentilezza, ma per camminare insieme verso la meta che il Signore ci indica: la piena unità. Oggi, loro non sono riusciti a venire, per il problema dei viaggi a motivo del coronavirus, ma quando io sono sceso a venerare le spoglie di Pietro, sentivo nel cuore accanto a me il mio amato fratello Bartolomeo. Loro sono qui, con noi.

La seconda parola, profezia. Unità e profezia. I nostri Apostoli sono stati provocati da Gesù. Pietro si è sentito chiedere: "Tu, chi dici che io sia?". <sup>5</sup> In quel momento ha capito che al Signore non interessano le opinioni generali, ma la scelta personale di seguirlo. Anche la vita di Paolo è cambiata dopo una provocazione di Gesù: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». 6 Il Signore lo ha scosso dentro: più che farlo cadere a terra sulla via di Damasco, ha fatto cadere la sua presunzione di uomo religioso e per bene. Così il fiero Saulo è diventato Paolo: Paolo, che significa "piccolo". A queste provocazioni, a questi ribaltamenti di vita seguono le profezie: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa»; 7 e a Paolo: «È lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni».8 Dunque, la profezia nasce quando ci si lascia provocare da Dio: non quando si gestisce la propria tranquillità e si tiene tutto sotto controllo. Non nasce dai miei pensieri, non nasce dal mio cuore chiuso. Nasce se noi ci lasciamo provocare da Dio. Quando il Vangelo ribalta le certezze, scaturisce la profezia. Solo chi si apre alle sorprese di Dio diventa profeta. Ed eccoli Pietro e Paolo, profeti che vedono più in là: Pietro per primo proclama che Gesù è «il Cristo, il Figlio del Dio vivente»; 9 Paolo anticipa il finale della propria vita: «Mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore mi concederà ». 10

Oggi abbiamo bisogno di profezia, ma di profezia vera: non di parolai che promettono l'impossibile, ma di testimonianze che il Vangelo è possibile. Non servono manifestazioni miracolose. A me fa dolore quando sento proclamare: "Vogliamo una Chiesa profetica". Bene. Cosa fai, perché la Chiesa sia profetica? Servono vite che manifestano il miracolo dell'amore

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr Mt 16, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> At 9, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mt 16, 18.

<sup>8</sup> At 9, 15,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mt 16, 16.

<sup>10 2</sup> Tm 4, 8.

di Dio. Non potenza, ma coerenza. Non parole, ma preghiera. Non proclami, ma servizio. Tu vuoi una Chiesa profetica? Incomincia a servire, e stai zitto. Non teoria, ma testimonianza. Non abbiamo bisogno di essere ricchi, ma di amare i poveri; non di guadagnare per noi, ma di spenderci per gli altri; non del consenso del mondo, quello stare bene con tutti - da noi si dice: "stare bene con Dio e con il diavolo", stare bene con tutti -; no, questo non è profezia. Ma abbiamo bisogno della gioia per il mondo che verrà; non di quei progetti pastorali che sembrano avere in sé la propria efficienza, come se fossero dei sacramenti, progetti pastorali efficienti, no, ma abbiamo bisogno di pastori che offrono la vita: di innamorati di Dio. Così Pietro e Paolo hanno annunciato Gesù, da innamorati. Pietro, prima di essere messo in croce, non pensa a sé ma al suo Signore e, ritenendosi indegno di morire come Lui, chiede di essere crocifisso a testa in giù. Paolo, prima di venire decapitato, pensa solo a donare la vita e scrive che vuole essere «versato in offerta». 11 Questa è profezia. Non parole. Questa è profezia, la profezia che cambia la storia.

Cari fratelli e sorelle, Gesù ha profetizzato a Pietro: "Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa". Anche per noi c'è una profezia simile. Si trova nell'ultimo libro della Bibbia, dove Gesù promette ai suoi testimoni fedeli «una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo». Come il Signore ha trasformato Simone in Pietro, così chiama ciascuno di noi, per farci pietre vive con cui costruire una Chiesa e un'umanità rinnovate. C'è sempre chi distrugge l'unità e chi spegne la profezia, ma il Signore crede in noi e chiede a te: "Tu, vuoi essere costruttore di unità? Vuoi essere profeta del mio cielo sulla terra?". Fratelli e sorelle, lasciamoci provocare da Gesù e troviamo il coraggio di dirgli: "Sì, lo voglio!".

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> 2 Tm 4, 6.

 $<sup>^{12}</sup>$  Ap 2, 17.

## **ALLOCUTIO**

Ad aegrorum Ministros et Operatores medicinae addictos Longobardiae.\*

Cari fratelli e sorelle, benvenuti!

Ringrazio il Presidente della Regione Lombardia per le sue parole. Saluto cordialmente l'Arcivescovo di Milano, i Vescovi di Bergamo, Brescia, Cremona, Crema e Lodi, e le altre autorità presenti. Saluto i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e quelli della protezione civile, e gli alpini. Saluto i sacerdoti e le persone consacrate. Siete venuti in rappresentanza della Lombardia, una delle Regioni italiane più colpite dall'epidemia di COVID-19, insieme al Piemonte, all'Emilia Romagna e al Veneto, segnatamente Vo' Euganeo, qui rappresentato dal Vescovo di Padova. Oggi idealmente abbraccio anche queste Regioni. E saluto gli esponenti dell'Ospedale "Spallanzani" di Roma, presidio medico che si è molto prodigato nel contrasto al virus.

Nel corso di questi mesi travagliati, le varie realtà della società italiana si sono sforzate di fronteggiare l'emergenza sanitaria con generosità e impegno. Penso alle istituzioni nazionali e regionali, ai Comuni; penso alle diocesi e alle comunità parrocchiali e religiose; alle tante associazioni di volontariato. Abbiamo sentito più che mai viva la riconoscenza per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, in prima linea nello svolgimento di un servizio arduo e a volte eroico. Sono stati segno visibile di umanità che scalda il cuore. Molti di loro si sono ammalati e alcuni purtroppo sono morti, nell'esercizio della professione. Li ricordiamo nella preghiera e con tanta gratitudine.

Nel turbine di un'epidemia con effetti sconvolgenti e inaspettati, la presenza affidabile e generosa del personale medico e paramedico ha costituito il punto di riferimento sicuro, prima di tutto per i malati, ma in maniera davvero speciale per i familiari, che in questo caso non avevano la possibilità di fare visita ai loro cari. E così hanno trovato in voi, operatori sanitari, quasi delle altre persone di famiglia, capaci di unire alla competenza professionale quelle attenzioni che sono concrete espressioni di

<sup>\*</sup> Die 20 Iunii 2020.

amore. I pazienti hanno sentito spesso di avere accanto a sé degli "angeli", che li hanno aiutati a recuperare la salute e, nello stesso tempo, li hanno consolati, sostenuti, e a volte accompagnati fino alle soglie dell'incontro finale con il Signore. Questi operatori sanitari, sostenuti dalla sollecitudine dei cappellani degli Ospedali, hanno testimoniato la vicinanza di Dio a chi soffre; sono stati silenziosi artigiani della cultura della prossimità e della tenerezza. Cultura della prossimità e della tenerezza. E voi ne siete stati testimoni, anche nelle piccole cose: nelle carezze..., anche con il telefonino, collegare quell'anziano che stava per morire con il figlio, con la figlia per congedarli, per vederli l'ultima volta...; piccoli gesti di creatività di amore... Questo ha fatto bene a tutti noi. Testimonianza di prossimità e di tenerezza.

Cari medici e infermieri, il mondo ha potuto vedere quanto bene avete fatto in una situazione di grande prova. Anche se esausti, avete continuato a impegnarvi con professionalità e abnegazione. Quanti, medici e paramedici, infermieri, non potevano andare a casa e dormivano lì, dove potevano perché non c'erano letti, nell'ospedale! E questo genera speranza. Lei [si rivolge al Presidente della Regione] ha parlato della speranza. E questo genera speranza. Siete stati una delle colonne portanti dell'intero Paese. A voi qui presenti e ai vostri colleghi di tutta Italia vanno la mia stima e il mio grazie sincero, e so bene di interpretare i sentimenti di tutti.

Adesso, è il momento di fare tesoro di tutta questa energia positiva che è stata investita. Non dimenticare! È una ricchezza che in parte, certamente, è andata "a fondo perduto", nel dramma dell'emergenza; ma in buona parte può e deve portare frutto per il presente e il futuro della società lombarda e italiana. La pandemia ha segnato a fondo la vita delle persone e la storia delle comunità. Per onorare la sofferenza dei malati e dei tanti defunti, soprattutto anziani, la cui esperienza di vita non va dimenticata, occorre costruire il domani: esso richiede l'impegno, la forza e la dedizione di tutti. Si tratta di ripartire dalle innumerevoli testimonianze di amore generoso e gratuito, che hanno lasciato un'impronta indelebile nelle coscienze e nel tessuto della società, insegnando quanto ci sia bisogno di vicinanza, di cura, di sacrificio per alimentare la fraternità e la convivenza civile. E, guardando al futuro, mi viene in mente quel discorso, nel lazzaretto, di Fra Felice, nel Manzoni [Promessi sposi, cap. 36°]: con quanto realismo guarda alla tragedia, guarda alla morte, ma guarda al futuro e porta avanti.

In questo modo, potremo uscire da questa crisi spiritualmente e moralmente più forti; e ciò dipende dalla coscienza e dalla responsabilità di ognuno di noi. Non da soli, però, ma insieme e con la grazia di Dio. Come credenti ci spetta testimoniare che Dio non ci abbandona, ma dà senso in Cristo anche a questa realtà e al nostro limite; che con il suo aiuto si possono affrontare le prove più dure. Dio ci ha creato per la comunione, per la fraternità, ed ora più che mai si è dimostrata illusoria la pretesa di puntare tutto su sé stessi – è illusorio – di fare dell'individualismo il principioguida della società. Ma stiamo attenti perché, appena passata l'emergenza, è facile scivolare, è facile ricadere in questa illusione. È facile dimenticare alla svelta che abbiamo bisogno degli altri, di qualcuno che si prenda cura di noi, che ci dia coraggio. Dimenticare che, tutti, abbiamo bisogno di un Padre che ci tende la mano. Pregarlo, invocarlo, non è illusione; illusione è pensare di farne a meno! La preghiera è l'anima della speranza.

In questi mesi, le persone non hanno potuto partecipare di presenza alle celebrazioni liturgiche, ma non hanno smesso di sentirsi comunità. Hanno pregato singolarmente o in famiglia, anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale, spiritualmente uniti e percependo che l'abbraccio del Signore andava oltre i limiti dello spazio. Lo zelo pastorale e la sollecitudine creativa dei sacerdoti hanno aiutato la gente a proseguire il cammino della fede e a non rimanere sola di fronte al dolore e alla paura. Questa creatività sacerdotale che ha vinto alcune, poche, espressioni "adolescenti" contro le misure dell'autorità, che ha l'obbligo di custodire la salute del popolo. La maggior parte sono stati obbedienti e creativi. Ho ammirato lo spirito apostolico di tanti sacerdoti, che andavano con il telefono, a bussare alle porte, a suonare alle case: "Ha bisogno di qualcosa? Io le faccio la spesa...". Mille cose. La vicinanza, la creatività, senza vergogna. Questi sacerdoti che sono rimasti accanto al loro popolo nella condivisione premurosa e quotidiana: sono stati segno della presenza consolante di Dio. Sono stati padri, non adolescenti. Purtroppo non pochi di loro sono deceduti, come anche i medici e il personale paramedico. E anche tra voi ci sono alcuni sacerdoti che sono stati malati e grazie a Dio sono guariti. In voi ringrazio tutto il clero italiano, che ha dato prova di coraggio e di amore alla gente.

Cari fratelli e sorelle, rinnovo a ciascuno di voi e a quanti rappresentate il mio vivo apprezzamento per quanto avete fatto in questa situazione faticosa e complessa. La Vergine Maria, venerata nelle vostre terre in numerosi santuari e chiese, vi accompagni e vi sostenga sempre con la sua materna protezione. E non dimenticate che con il vostro lavoro, di tutti voi, medici, paramedici, volontari, sacerdoti, religiosi, laici, che avete fatto questo, avete incominciato un miracolo. Abbiate fede e, come diceva quel sarto, teologo mancato: "Mai ho trovato che Dio abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene" [Manzoni, *Promessi sposi*, cap. 24°]. Che finisca bene questo miracolo che voi avete incominciato! Da parte mia, continuo a pregare per voi e per le vostre comunità, e con affetto vi imparto una speciale Benedizione Apostolica. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me, ne ho bisogno. Grazie.

#### [Benedizione]

Adesso, la liturgia del saluto. Ma dobbiamo essere obbedienti alle disposizioni: io non vi farò venire qui, verrò io, passando, a salutarvi cortesemente, come si deve fare, come le autorità ci hanno detto di fare. E così, come fratelli ci salutiamo e preghiamo uno per l'altro. Prima facciamo la foto in comune e poi vengo io a salutarvi.

## **NUNTIUS**

## Occasione IV Diei Mundialis Pauperum (15 Novembris 2020).

«Tendi la tua mano al povero» (cfr Sir 7, 32)

"Tendi la tua mano al povero" (cfr Sir 7, 32). La sapienza antica ha posto queste parole come un codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la loro carica di significato per aiutare anche noi a concentrare lo sguardo sull'essenziale e superare le barriere dell'indifferenza. La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25, 40).

1. Prendiamo tra le mani il Siracide, uno dei libri dell'Antico Testamento. Qui troviamo le parole di un maestro di saggezza vissuto circa duecento anni prima di Cristo. Egli andava in cerca della sapienza che rende gli uomini migliori e capaci di scrutare a fondo le vicende della vita. Lo faceva in un momento di dura prova per il popolo d'Israele, un tempo di dolore, lutto e miseria a causa del dominio di potenze straniere. Essendo un uomo di grande fede, radicato nelle tradizioni dei padri, il suo primo pensiero fu di rivolgersi a Dio per chiedere a Lui il dono della sapienza. E il Signore non gli fece mancare il suo aiuto.

Fin dalle prime pagine del libro, il *Siracide* espone i suoi consigli su molte concrete situazioni di vita, e la povertà è una di queste. Egli insiste sul fatto che nel disagio bisogna avere fiducia in Dio: «Non ti smarrire nel tempo della prova. Stai unito a lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché l'oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. Nelle malattie e nella povertà confida in lui. Affidati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in lui. Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate, per non cadere » (2, 2-7).

2. Pagina dopo pagina, scopriamo un prezioso compendio di suggerimenti sul modo di agire alla luce di un'intima relazione con Dio, creatore e amante del creato, giusto e provvidente verso tutti i suoi figli. Il costante riferimento a Dio, tuttavia, non distoglie dal guardare all'uomo concreto, al contrario, le due cose sono strettamente connesse.

Lo dimostra chiaramente il brano da cui è tratto il titolo di questo Messaggio (cfr 7, 29-36). La preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un culto che sia gradito al Signore, è necessario riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e disprezzata, porta impressa in sé l'immagine di Dio. Da tale attenzione deriva il dono della benedizione divina, attirata dalla generosità praticata nei confronti del povero. Pertanto, il tempo da dedicare alla preghiera non può mai diventare un alibi per trascurare il prossimo in difficoltà. È vero il contrario: la benedizione del Signore scende su di noi e la preghiera raggiunge il suo scopo quando esse sono accompagnate dal servizio ai poveri.

3. Quanto è attuale questo antico insegnamento anche per noi! Infatti la Parola di Dio oltrepassa lo spazio, il tempo, le religioni e le culture. La generosità che sostiene il debole, consola l'afflitto, lenisce le sofferenze, restituisce dignità a chi ne è privato, è condizione di una vita pienamente umana. La scelta di dedicare attenzione ai poveri, ai loro tanti e diversi bisogni, non può essere condizionata dal tempo a disposizione o da interessi privati, né da progetti pastorali o sociali disincarnati. Non si può soffocare la forza della grazia di Dio per la tendenza narcisistica di mettere sempre sé stessi al primo posto.

Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per imprimere alla nostra vita personale e sociale la giusta direzione. Non si tratta di spendere tante parole, ma piuttosto di impegnare concretamente la vita, mossi dalla carità divina. Ogni anno, con la Giornata Mondiale dei Poveri, ritorno su questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa, perché i poveri sono e saranno sempre con noi (cfr Gv 12, 8) per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo nell'esistenza quotidiana.

4. Sempre l'incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci interroga. Come possiamo contribuire ad eliminare o almeno alleviare la sua emarginazione e la sua sofferenza? Come possiamo aiutarla nella sua povertà spirituale? La comunità cristiana è chiamata a coinvolgersi in questa esperienza di condivisione, nella consapevolezza che non le è lecito delegarla ad altri. E per essere di sostegno ai poveri è fondamentale vivere la povertà evangelica in prima persona. Non possiamo sentirci "a posto" quando un membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e diventa un'ombra. Il

grido silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio in prima linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e tante promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità.

È vero, la Chiesa non ha soluzioni complessive da proporre, ma offre, con la grazia di Cristo, la sua testimonianza e gesti di condivisione. Essa, inoltre, si sente in dovere di presentare le istanze di quanti non hanno il necessario per vivere. Ricordare a tutti il grande valore del bene comune è per il popolo cristiano un impegno di vita, che si attua nel tentativo di non dimenticare nessuno di coloro la cui umanità è violata nei bisogni fondamentali.

- 5. Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti che danno senso alla vita. Quante mani tese si vedono ogni giorno! Purtroppo, accade sempre più spesso che la fretta trascina in un vortice di indifferenza, al punto che non si sa più riconoscere il tanto bene che quotidianamente viene compiuto nel silenzio e con grande generosità. Accade così che, solo quando succedono fatti che sconvolgono il corso della nostra vita, gli occhi diventano capaci di scorgere la bontà dei santi "della porta accanto", «di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7), ma di cui nessuno parla. Le cattive notizie abbondano sulle pagine dei giornali, nei siti internet e sugli schermi televisivi, tanto da far pensare che il male regni sovrano. Non è così. Certo, non mancano la cattiveria e la violenza, il sopruso e la corruzione, ma la vita è intessuta di atti di rispetto e di generosità che non solo compensano il male, ma spingono ad andare oltre e ad essere pieni di speranza.
- 6. Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, all'amore. In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto. La mano tesa dell'infermiera e dell'infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro, rimangono ad accudire i malati. La mano tesa di chi lavora nell'amministrazione e procura i mezzi per salvare quante più vite possibile. La mano tesa del farmacista esposto a tante richieste in un rischioso contatto con la gente. La mano tesa del sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore. La mano tesa del volontario che soccorre chi vive per strada e quanti, pur

avendo un tetto, non hanno da mangiare. La mano tesa di uomini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. E altre mani tese potremmo ancora descrivere fino a comporre una litania di opere di bene. Tutte queste mani hanno sfidato il contagio e la paura pur di dare sostegno e consolazione.

7. Questa pandemia è giunta all'improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un grande senso di disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero, tuttavia, non è giunta improvvisa. Essa, piuttosto, offre la testimonianza di come ci si prepara a riconoscere il povero per sostenerlo nel tempo della necessità. Non ci si improvvisa strumenti di misericordia. È necessario un allenamento quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano tesa verso di noi.

Questo momento che stiamo vivendo ha messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più poveri e più deboli perché abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione della libertà. La perdita del lavoro, degli affetti più cari, come la mancanza delle consuete relazioni interpersonali hanno di colpo spalancato orizzonti che non eravamo più abituati a osservare. Le nostre ricchezze spirituali e materiali sono state messe in discussione e abbiamo scoperto di avere paura. Chiusi nel silenzio delle nostre case, abbiamo riscoperto quanto sia importante la semplicità e il tenere gli occhi fissi sull'essenziale. Abbiamo maturato l'esigenza di una nuova fraternità, capace di aiuto reciproco e di stima vicendevole. Questo è un tempo favorevole per «sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo [...]. Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell'etica, della bontà, della fede, dell'onestà [...]. Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci l'uno contro l'altro per difendere i propri interessi, provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di una vera cultura della cura dell'ambiente» (Lett. enc. Laudato si', 229). Insomma, le gravi crisi economiche, finanziarie e politiche non cesseranno fino a quando permetteremo che rimanga in letargo la responsabilità che ognuno deve sentire verso il prossimo ed ogni persona.

8. "Tendi la mano al povero", dunque, è un invito alla responsabilità come impegno diretto di chiunque si sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli, come ricorda San Paolo: « Mediante l'amore siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stes-

so. [...] Portate i pesi gli uni degli altri » (Gal 5, 13-14; 6, 2). L'Apostolo insegna che la libertà che ci è stata donata con la morte e risurrezione di Gesù Cristo è per ciascuno di noi una responsabilità per mettersi al servizio degli altri, soprattutto dei più deboli. Non si tratta di un'esortazione facoltativa, ma di una condizione dell'autenticità della fede che professiamo.

Il libro del Siracide ritorna in nostro aiuto: suggerisce azioni concrete per sostenere i più deboli e usa anche alcune immagini suggestive. Dapprima prende in considerazione la debolezza di quanti sono tristi: «Non evitare coloro che piangono» (7, 34). Il periodo della pandemia ci ha costretti a un forzato isolamento, impedendoci perfino di poter consolare e stare vicino ad amici e conoscenti afflitti per la perdita dei loro cari. E ancora afferma l'autore sacro: «Non esitare a visitare un malato» (7, 35). Abbiamo sperimentato l'impossibilità di stare accanto a chi soffre, e al tempo stesso abbiamo preso coscienza della fragilità della nostra esistenza. Insomma, la Parola di Dio non ci lascia mai tranquilli e continua a stimolarci al bene.

9. "Tendi la mano al povero" fa risaltare, per contrasto, l'atteggiamento di quanti tengono le mani in tasca e non si lasciano commuovere dalla povertà, di cui spesso sono anch'essi complici. L'indifferenza e il cinismo sono il loro cibo quotidiano. Che differenza rispetto alle mani generose che abbiamo descritto! Ci sono, infatti, mani tese per sfiorare velocemente la tastiera di un computer e spostare somme di denaro da una parte all'altra del mondo, decretando la ricchezza di ristrette oligarchie e la miseria di moltitudini o il fallimento di intere nazioni. Ci sono mani tese ad accumulare denaro con la vendita di armi che altre mani, anche di bambini, useranno per seminare morte e povertà. Ci sono mani tese che nell'ombra scambiano dosi di morte per arricchirsi e vivere nel lusso e nella sregolatezza effimera. Ci sono mani tese che sottobanco scambiano favori illegali per un guadagno facile e corrotto. E ci sono anche mani tese che nel perbenismo ipocrita stabiliscono leggi che loro stessi non osservano.

In questo panorama, «gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell'indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete» (Esort. ap. Evangelii

gaudium, 54). Non potremo essere contenti fino a quando queste mani che seminano morte non saranno trasformate in strumenti di giustizia e di pace per il mondo intero.

10. «In tutte le tue azioni, ricordati della tua fine» (Sir 7, 36). È l'espressione con cui il Siracide conclude questa sua riflessione. Il testo si presta a una duplice interpretazione. La prima fa emergere che abbiamo bisogno di tenere sempre presente la fine della nostra esistenza. Ricordarsi il destino comune può essere di aiuto per condurre una vita all'insegna dell'attenzione a chi è più povero e non ha avuto le stesse nostre possibilità. Esiste anche una seconda interpretazione, che evidenzia piuttosto il fine, lo scopo verso cui ognuno tende. È il fine della nostra vita che richiede un progetto da realizzare e un cammino da compiere senza stancarsi. Ebbene, il fine di ogni nostra azione non può essere altro che l'amore. È questo lo scopo verso cui siamo incamminati e nulla ci deve distogliere da esso. Questo amore è condivisione, dedizione e servizio, ma comincia dalla scoperta di essere noi per primi amati e risvegliati all'amore. Questo fine appare nel momento in cui il bambino si incontra con il sorriso della mamma e si sente amato per il fatto stesso di esistere. Anche un sorriso che condividiamo con il povero è sorgente di amore e permette di vivere nella gioia. La mano tesa, allora, possa sempre arricchirsi del sorriso di chi non fa pesare la propria presenza e l'aiuto che offre, ma gioisce solo di vivere lo stile dei discepoli di Cristo.

In questo cammino di incontro quotidiano con i poveri ci accompagna la Madre di Dio, che più di ogni altra è la Madre dei poveri. La Vergine Maria conosce da vicino le difficoltà e le sofferenze di quanti sono emarginati, perché lei stessa si è trovata a dare alla luce il Figlio di Dio in una stalla. Per la minaccia di Erode, con Giuseppe suo sposo e il piccolo Gesù è fuggita in un altro paese, e la condizione di profughi ha segnato per alcuni anni la santa Famiglia. Possa la preghiera alla Madre dei poveri accomunare questi suoi figli prediletti e quanti li servono nel nome di Cristo. E la preghiera trasformi la mano tesa in un abbraccio di condivisione e di fraternità ritrovata.

Roma, San Giovanni in Laterano, 13 giugno 2020, Memoria liturgica di Sant'Antonio di Padova.

#### FRANCESCO

#### NUNTIUS TELEVISIFICUS

#### Ad Operatores Maris.\*

Cari fratelli e sorelle,

questi sono tempi difficili per il mondo, perché abbiamo a che fare con le sofferenze causate dal coronavirus. Il vostro lavoro da marittimi e pescatori è diventato ancora più importante, per assicurare alla grande famiglia umana cibo e altri generi di prima necessità. Di questo, noi vi siamo riconoscenti. Anche perché siete una categoria molto esposta. Negli ultimi mesi la vostra vita e il vostro lavoro sono notevolmente cambiati e avete affrontato – e ancora affrontate – tanti sacrifici, lunghi periodi di lontananza a bordo delle navi senza poter scendere a terra. La lontananza dai familiari, dagli amici e dal proprio Paese, la paura del contagio, tutti questi elementi sono un peso faticoso da portare, ora più che mai.

Vorrei dirvi: sappiate che non siete soli e non siete dimenticati. Il vostro lavoro in mare vi tiene spesso lontani, ma voi siete presenti nelle mie preghiere e nei miei pensieri, così come in quelli dei cappellani e dei volontari della «Stella Maris». Il Vangelo stesso ce lo fa ricordare, quando ci parla di Gesù con i suoi primi discepoli, che erano tutti pescatori, come voi. Oggi desidero mandarvi un messaggio e una preghiera di speranza, una preghiera di conforto e di consolazione contro ogni avversità e nello stesso tempo incoraggio tutti quelli che lavorano con voi nella pastorale della gente di mare.

Il Signore benedica ognuno di voi, benedica il vostro lavoro e le vostre famiglie; e la Vergine Maria, Stella del Mare, vi protegga sempre. Anch'io vi benedico e prego per voi. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!

<sup>\*</sup> Die 17 Iunii 2020.

# SECRETARIA STATUS

# RESCRIPTUM «EX AUDIENTIA SS.MI»

De modificationibus Normarum Secretum Pontificium respicientium.

In riferimento alle Norme sul Segreto Pontificio, contenute nell'Istruzione «Secreta continere» del 4 febbraio 1974, a firma dell'allora Segretario di Stato Jean Card. Villot, nonché nel Rescriptum ex audientia SS.MI del 5 dicembre 2016 con il quale è stato aggiunto all'art. 1 della suddetta Istruzione «Secreta continere» il n. 11: «Notitiae et acta quae ad quasque res iuridicas, oeconomicas vel nummarias attinent easdemque ad Summum Pontificem vel Secretariam Status spectantes»,

#### il Sommo Pontefice Francesco,

nell'Udienza concessa il 15 giugno 2020 al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, ha approvato la seguente decisione:

è abrogato l'art. 1, n. 11, come approvato il 5 dicembre 2016, ed è sostituito dal seguente testo:

11) Quod pertinet ad illas quaestiones iuridicas, oeconomicas vel nummarias quae secreto pontificio servandae sunt, Secretaria Status et Curiae Romanae Officia licentiam ante petant a Commissione ad hoc a Summo Pontifice designata.

Il Santo Padre ha ordinato che il presente Rescritto venga pubblicato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, e successivamente negli *Acta Apostolicae Sedis*, stabilendo che entri in vigore a partire dal 24 giugno 2020.

Dal Vaticano, 15 giugno 2020

Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato

# ACTA CONGREGATIONUM

# CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Litterae circulares ad Praesides Conferentiarum Episcoporum de invocationibus «Mater misericordiae», «Mater spei» et «Solacium migrantium» in Litanias Lauretanas inserendis.

E Civitate Vaticana, die 20 Iunii 2020 In memoria Immaculati Cordis B. Mariae Virginis

E.me Domine,

ad Sanctam Ierusalem caelestem peregrinans, ut communione inseparabili cum Christo Sponso et Salvatore suo gaudere valeat, Ecclesia per historiae semitas procedit, se committens Illi quae credidit verbo Domini. Discipuli Iesu enim, Evangelio testante, statim laudare «benedictam in mulieribus» illam didicerunt, necnon maternae eius intercessioni confidere. Multiplices sunt tituli et invocationes quibus, decursu saeculorum, christiana pietas Virginem Mariam, viam praecipuam et certam ad Christo occurrendum, appellavit. Praesenti quoque tempore, in quo plurimae dubitationis trepidationisque causae inveniuntur, populus Dei devotum auxilium ab ea petitum, plenum amore et fiducia, maxime sentit.

Hisce omnibus attentis, Summus Pontifex Franciscus, petitionibus benigne obsequens, disponere voluit ut posthac in formularium Litaniarum Beatae Mariae Virginis, quae «Lauretanae» nuncupantur, inserantur invocationes «Mater misericordiae», «Mater spei» et «Solacium migrantium».

Prima nova invocatio post invocationem «Mater Ecclesiae» erit collocanda, secunda post invocationem «Mater divinae gratiae» et tertia post invocationem «Refugium peccatorum».

Quae dum Tecum, E.me Domine, in notitiam et normam communicare placet, occasionem hanc libenter nanciscor ut sensus venerationis meae erga Te pandam.

E.tiae Tuae in Domino add.mus

Robertus Card. Sarah Praefectus

& ARTURUS ROCHE
Archiepiscopus a Secretis

# CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

#### TEMPLENSIS - AMPURIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Paulae Muzzeddu, Fundatricis Societatis Filiarum a Matre Purissima (1913-1971)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Cum cor Deum et proximum diligit (cfr *Mt* 22, 36-40), cum hoc est vera eius intentio et non vacua verba, tunc cor illud mundum est ac Deum videre potest» (Franciscus, Adhortatio Apostolica *Gaudete et exsultate*, 86).

Haec verba, quae puritatem cordis atque caritatem in Deum et in proximum iungunt, signaculum fere videntur spiritualis experientiae Servae Dei Mariae Paulae Muzzeddu, quae funditus puritatem vixit, videlicet cordis virginitatem, Christo Sposo adhaesionem totam, caritatis erga alios fecunditatem.

Serva Dei Aggii in Sardinia die 26 mensis Februarii anno 1913 nata est. Adulescens Actioni Catholicae interfuit et Filiis Mariae. Post aliquos operis annos et propter Servi Dei Salvatoris Vico occursum, anno 1934 se uti ab externo ascriptam consecravit in Congregatione Missionariarum Filiarum a Iesu Crucifixo, definitum earum ordinem vitae apostolatusque sic amplectens. Secundi totius mundi belli annis, una cum quadam amica hospitio usa rusticam apud casulam prope Aggium, precari meditarique potuit. Clare vocationis ad novam religiosam familiam fundandam signa percepit quae imitationem Virginis Mariae haberent uti totius vitae atque apostolatus centrum. Ita anno 1947, capuccino patre Antonio ab Osilo spirituali moderatore, Societatem Filiarum a Matre Purissima inchoavit. Ipsi societati praedicandum erat Evangelium puritatis, quod prima ex omnibus Virgo Maria vixerat. Episcopus Templensis et Ampuriensis novae communitatis Constitutiones approbavit. Deinde anno 1979 Archiepiscopus Turritanus canonice Societatem ipsam comprobavit.

Die 8 mensis Decembris anno 1958 Serva Dei professionem perpetuam emisit. Divino amore ardens, Evangelio continenter fidelis fuit. Ob precationem, silentium et meditationem numquam a rebus et quaestionibus mundi fugit, sed

mersa est in Domini communionem, a quo semper patientiam benignamque caritatem traxit. Virginis Mariae, quam per Rosarium assidue invocabat, vivens imago usque fieri quaesivit. Dei Verbum puritatis apostolatum ei subiecit, oratio eam Domino iunctam tenuit, mater fuit bonarum animarum, quas benevolentia suo ipsi proposito allexit. In mysterio eucharistico se Deo obtulit necnon in diuturno morbo, quem ad Dei voluntatem accepit. Pie in Domino die 12 mensis Augusti anno 1971 Aggii obdormivit. Exequiae eius in fulgenti Assumptionis Mariae in caelum sollemnitatis lumine celebratae sunt. Eius exuviae conditae sunt Saccere in crypta ecclesiae Matri Purissimae dicatae.

Sanctitatis fama apud Curiam ecclesiasticam Templensem-Ampuriensem a die 11 mensis Iunii anno 1992 ad diem 7 mensis Octobris anno 2004 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 25 mensis Novembris anno 2005 est approbata. Positione confecta, iuxta consuetudinem disceptatum est an Serva Dei heroico in gradu virtutes christianas exercuisset. Die 31 mensis Ianuarii anno 2017 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, prospero cum exitu, habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 4 mensis Iunii anno 2019 congregati, me ipso Angelo Cardinali Becciu praesidente, Servam Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas heroum in modum exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Mariae Paulae Muzzeddu, Fundatricis Societatis Filiarum a Matre Purissima, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 11 mensis Iunii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### VERCELLENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Sanctinae Collani (in saeculo: Mariae), Religiosae Professae Instituti Sororum Misericordium (1914-1956)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Cum Iesu permanere! Sine eo quam foedus est mundus! Unum cupio: Iesum diligere et pro eo consumi! Aliquando mori ut eum videam cupio, et in quaestionem adducor: Quid pro eo adhuc feci? Sed diligere eum et ut omnes eum diligant volo».

Haec aliquae sunt enuntiata quae variis vitae temporibus Serva Dei Maria Sanctina Collani (in saeculo: Maria) scripsit. In quibus principium patefecit quod eam constanter sustinuit, videlicet in contemplatione actionibusque misericordiae dilectio.

Serva Dei Isorellae, in Brixiensi dioecesi, nata est die 2 mensis Martii anno 1914. Quartum aetatis annum agens, matre orbata est, dum pater eius in armis erat. Hanc ob rem tradita est propinquorum familiae qui in Cremonensi provincia habitabant. Litterarum ludo interfuit, cuius magistra anno 1939 eam instituto Oblatarum Nostrae Dominae a Sacro Corde Cremonae direxit. Ibi Serva Dei famulae munere est functa et deinde, signis divinae vocationis perceptis, oblata quidem facta est. Paucis post annis, confessarii sui consilio, Atellam prope Potentiam petiit ut Sororum Misericordium institutum nuper fundatum nosceret. Rivi Nigri novitiatum ingressa est. Suae in oblatis Cremonae antistitae memor, Sanctinam nomini suo adiunxit. Magno et alacri animo vitam inter Sorores Misericordes inchoavit. In Avellinensi provincia quindecim per menses ludi pueritiae moderatrix facta, postea Burgi Alicis prope Civitatem Sanctae Agathae antistita nominata est. Die 15 mensis Augusti anno 1955 professionem perpetuam emisit. Paulo post, prima illius infirmitatis signa habuit, qua sequentibus annis multum laboravit. Ad Almam Lauretanam Domum Lapurdenseque sanctuarium fuit peregrina.

Serva Dei continenter voluntatem Domini atque evangelicam perfectionem quaesivit. Penitus in fide radicata, veram Domini communionem vixit omnibus in vitae vicibus quibus ad semper maiorem spiritualem maturitatem usa est. Ardens fidelisque fuit eius sui ipsius Domino oblatio pro Summo Pontifici, pro sacerdotibus, ad peccatorum conversionem necnon ut multae

ad institutum eius vocarentur. Caritas eius cotidie oratione alebatur et se ostendebat per magnam in ministrando largitatem. Sorores suas praecipue curavit, quarum oculis semper testes credibilis fuit spei in adversis et fidei in Deum. Sapiens et prudens, aequa et simplex, religiosae consecrationis munera et christianas virtutes suis naturalibus donis adiunxit. Suarum Sororum amore circumdata, die 22 mensis Decembris anno 1956 obiit.

Fama sanctitatis eius apud Curiam ecclesiasticam Vercellensem a die 8 mensis Aprilis anno 2003 ad diem 1 mensis Februarii anno 2009 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 24 mensis Martii anno 2010 est approbata. Positione exarata, consuetas secundum normas an Serva Dei heroico modo virtutes christianas exercuisset disceptatum est. Fausto cum exitu, die 8 mensis Februarii anno 2018 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum est celebratus. Patres Cardinales et Episcopi die 21 mensis Maii anno 2019 in Ordinaria Sessione, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servam Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas heroum in modum exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Mariae Sanctinae Collani Sororis Professae Instituti Sororum Misericordium, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 11 mensis Iunii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. 83 S.

MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### CALATANISIADENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Angelici Lipani (in saeculo: Vincentii), Sacerdotis Professi Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, Fundatoris Congregationis Sororum Franciscalium a Domino (1842-1920)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant vestra bona opera et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est» (Mt 5, 16).

Servus Dei Angelicus Lipani (in saeculo: Vincentius) vivus testis christianae praesentiae in calamitate desperatae pauperatis fuit testimoniumque perhibuit in novis viis ad caritatem muniendis, secundum magnam traditionem franciscanam et capuccinam.

Servus Dei Calatanisii die 28 mensis Decembris anno 1842 natus est. Eodem die sacro fonte lustratus, nomen Vincentium ei impositum est, quintus fuit filius frequentis familiae Salvatoris ac Calogerae Raitano. Vincentius, naturaliter inclinatus ad pietatem, suum desiderium consecratam vitam amplectendi ostendit et, superatis quibusdam familiaribus difficultatibus, anno 1861 Caccami Capuccinorum novitiatum ingressus est nomenque ei fratrem Angelicum est inditum.

Illic integritate, prompta oboedientia, amore mortificationis, Regulae ac Constitutionum observantia eminuit. Expleto novitiatus anno, ad professionem admissus et Panormum missus est ut ad philosophica theologicaque studia attenderet. Die 23 mensis Octobris anno 1865 religiosam emisit professionem dieque 3 sequentis mensis Decembris sacro ordine est auctus.

Cum autem leges Institutorum Religiosorum suppressionis, eversionis dictae, die 7 mensis Iulii anno 1866 et die 15 mensis Augusti anno 1867 promulgatae essent, iuvenis sacerdos religiosam vestem exuere et coenobium relinquere debuit. Talarem ergo induit vestem et in clerum dioecesanum se inclusit. Frustra Capuccinorum coenobium natali in oppido redimere nisus est, quia aedificium in valetudinarium iam conversum erat.

Nova in tempestate Servus Dei spiritualem assistentiam Tertii Ordinis sancti Francisci suscepit. Anno 1874 Episcopus ei mandavit ut latinam grammaticam apud Seminarium dioecesanum doceret, quo munere per plus quam viginti et quinque annos, instituendo ingentem multitudinem futu-

rorum sacerdotum, fideliter functus est. Eius navitas eum ad absolutam sui donationem perduxit, adeo ut domum suam fere in parvum seminarium constitueret, septem iuvenes seminarii alumnos illic gratuito hospitio excipiendo.

Cum nominatus sit rector parvae ecclesiae, olim rimosae ac inornatae, Calatanisii suburbanae et SS. Crucifixo dicatae, vulgo nuncupatae *Domini Civitatis*, eandem spiritualitatis intenti motus sedem reddidit. Illic cum auxilio Tertii Ordinis sancti Francisci Servus Dei denuo favit devotioni erga SS. Crucifixum et *Panis pauperum* perceptionem sedule concitavit.

His primis inceptis p. Angelicus Calatanisii tam spiritualem quam caritativam et socialem vitam penitus inivit, nova tamen et graviora officia eum exspectabant. Urbs afflicta est luctibus et familiaribus gravibus doloribus ob corruptas sulphuris fodinas anno 1881 in loco v.d. Gessolungo et anno 1882 in loco Tumminelli. His in calamitatibus tantum viri perierunt, hanc ob rem multae familiae in angustias inductae sunt. Hac re ut levaret luctus ac miserias, iuxta ecclesiam Domini Civitatis mense Septembri anni 1883 Servus Dei quasdam domus emit et ex fundamentis eas refecit ut in eisdem exciperet filias fossorum mortuorum. Duae adiutrices eius, indutis tunicis cinereis, velo atro ac cingulo Franciscanorum sodalium, se Domino consecraverunt, sic Institutum Sororum Franciscalium a Domino Civitatis incepit. Erat dies 15 mensis Octobris anno 1885. Postea Sancta Sedes die 30 mensis Augusti anno 1960 Congregationem sub nomine Sororum Franciscalium a Domino pontificium per decretum approbavit.

Servus Dei etiam catholicae editoriali diffusioni favit per editionem a mense Septembri anni 1879 menstrui commentarii v.d. Svegliarino dei Terziari Francescani, ut fraterna caritas inter Tertii Ordinis sodales confirmaretur et socialis navitas pro pauperibus excitaretur. Interea Servus Dei operam dedit ut nova inveniretur sedes pro fratribus Capuccinis. Aedificatio tamen admodum lenta fuit et Capuccinorum vita tantum a die 4 mensis Octobris anni 1904 restaurari potuit, cum primi fratres, inter quos etiam Servus Dei, ad communem vitam coenobiticam, post perturbationes suppressionum, redire potuerunt.

Die 29 mensis Iulii anno 1911 p. Angelicus, cum sua valetudo admodum fragilis esset et in coenobio difficulter adsideri posset, a Ministro Provinciali ut sibi concederetur apud paternam domum commorari postulavit. Petitione autem accepta, Servus Dei, suis a sororibus Damiana ac Teresia curatus, suum intentum apostolatum perrexit.

P. Angelicus, sine facultatibus, sine clamore et sine pronuntiationibus, suam manum et omnia sua dolentibus ac egenis obtulit. Secundum Servum Dei materiale ac spirituale auxilium in pauperem fontem habebat in illo evangelico animi motu, qui solus potest re invenire necessitates, caritatis ministerium efficiendo et se offerendo uti ministrum Dei dispertientem misericordiam et panem vitae. Caritas ergo, quae scaturit et alitur a fide in *Christum patientem*, Dominum ac Redemptorem, patefactum ac exoratum parva in ecclesia SS. Crucifixi *Domini Civitatis*, non potuit quin se expandere in illis audacibus inceptis, quae eius pastorale ministerium denotaverunt.

Servus Dei die 9 mensis Iulii anno 1920 suam terrestrem fecundam diem perfecit. Anno 1947 eius exuviae a Calatanisii coemeterio translatae sunt ad ecclesiam *Domini Civitatis*, ubi hic humilis, sedulus atque angelicus fautor pacis ac boni operatus erat.

Sanctitatis fama permanente, a die 11 mensis Octobris anno 1997 ad diem 9 mensis Iulii anno 2001 Inquisitio dioecesana apud Curiam Calatanisiadensem celebrata est, cui a die 5 mensis Martii ad diem 4 mensis Iunii anno 2004 apud eandem Curiam Suppletiva Inquisitio accessit. Quarum omnium iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 2 mensis Maii anno 2008 est approbata. Exarata Positione, disceptatum est, iuxta consuetudinem, an Servus Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Die 23 mensis Februarii anno 2016 habita est Historicorum Consultorum Sessio. Die 17 mensis Ianuarii anno 2019, fausto cum exitu, Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus habitus est. Item Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in sessione die 18 mensis Iunii anno 2019 congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei heroicum in gradum virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Angelici Lipani, in saeculo Vincentii, Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum

Capuccinorum, Fundatoris Congregationis Sororum Franciscalium a Domino, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$3 S.

MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **METENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Staphani Petri Morlanne, Christifidelis Laici Fundatoris Congregationis Dioecesanae Sororum a Caritate Materna (1772-1862)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Ego sum lux mundi; qui sequitur me, non ambulabit in tenebris, sed habebit lucem vitae» (Io 8, 12).

In tenebris huius temporis Servi Dei Stephani Petri Morlanne testimonium refulsit: Dominum fideliter secutus, ad evangelicam perfectionem pervenit et magnanimae sinceraeque caritatis lumen circum se fundit.

Servus Dei Metis die 22 mensis Maii anno 1772 ortus est. A familia sua primum institutus, apud Patres Ordinis Sancti Benedicti studia exsecutus est. Seminarium Metense ingressus est at duos post annos Seminarium vi clausum est et alumni domum redire coacti. Aliquorum sacerdotum consilio artem medicam didicit apud universitatem, et iam a bello deflagrato inter Galliam et Austriam anno 1792 medicus factus est in militum valetudinario. Etsi Concordatus anni 1901 alumnos Seminarum redire permitteret, suum opus pergere statuit, Deo respondens quem ad medicam artem exercendam eum vocare certus erat. Cotidianae vices ad usque maiorem fidem in Deum eum perduxerunt. Gravidis mulieribus adiuvandis hospitium aperuit, cuius rector fuit et in quo ipse artem obstetriciam iuvenibus docebat. Anno 1804 aliquas probatas sedulasque alumnas elegit et eis proposuit ut illam, quae Congregatio Sororum a Caritate Materna dein facta est, inciperent. Institutum prius a Rege Aloisio XVII deinde a Metensi Episcopo anno 1822 approbatum est.

Servus Dei ad artem medicam docendam se tradidit et quosdam ex gravioribus morbis, uti variolas, inquisivit. Una cum aliquibus sacerdotibus amicis Humanitatis Operam fundavit ad innuptas matres iuvandas. Fortitudine, integritate ac alto fidei sensu difficultatibus occurrit quae eius opera secum ferebat, maxime ob praeiudicatas opiniones de iuvenibus quas curabat. Moribus austerus, a bonis temporalibus discessus, in proximos continenter promptus, vivendi modum pauperitatem elegit et omnem pecuniam suam pro caritatis operibus quas perficiebat impendit. Constanter se ad voluntatem

Dei audiendam dicabat, ex meditatione, oratione, Eucharistiae adoratione et Virgini Mariae devotione vim ad caritatem exercendam trahens. Aegrotantibus Evangelium Crucis et Passionis Iesu nuntiabat. Propter opus suum plurimis insignibus decoratus est, quae semper valde humili animo suscepit.

Nonagesimum annum aetatis agebat, cum die 7 mensis Ianuarii anno 1862 mortuus est. Eius obitum multi comploraverunt et de eius fama sanctitatis testimonium praebuerunt.

Hac sanctitatis fama perdurante, iuxta Curiam ecclesiasticam Metensem a die 22 mensis Ianuarii anno 1989 ad diem 28 mensis Februarii anno 1990 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 25 mensis Martii anno 1994 est approbata. Positione exarata atque die 2 mensis Octobris anno 2001 iudicio Consultorum Historicorum subiecta, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroico in modo virtutes excoluisset. Die 20 mensis Septembris anno 2018 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus, fausto cum exitu, celebratus est. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die 18 mensis Iunii anno 2019 congregati, me ipso Angelo Cardinale Becciu praesidente, Servum Dei heroicum in modum virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Stephani Petri Morlanne, Christifidelis Laici, Fundatoris Congregationis Dioecesanae Sororum a Caritate Materna, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. 83 S.

MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### ASTURICENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Ageli Riesco Carbajo, Episcopi Auxiliaris Administratoris Apostolici Tudelensis, Fundatoris Instituti Saecularis Missionariarum Apostolicarum a Caritate (1902-1972)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Caritas Christi urget nos».

Episcopale effatum Servi Dei Angeli Riesco Carbajo complectitur simulque declarat quod illius operositatis fuit insigne: beneficia in omnes conferre, praesertim quidem in pauperes et egentes. Hanc agendi rationem, quam inierat in oppido v.d. La Bañeza, prosecutus est ut Vicarius generalis Asturicensis eamque dum episcopatum exercuit Oveto in oppido atque ut auxiliaris Tudelensis Administratoris, ipsaque exstitit, sicut Servus Dei declaravit, «suprema categoría del hombre».

Natus est Servus Dei in pago Bercianos de Vidriales (in dioecesi Zamorensi in Hispania) die 9 mensis Iulii anno 1902. Parvulus adhuc, una cum parentibus operam navandam inquirentibus petiit Rem Publicam Argentinam. Cum repetiit patriam anno 1914, animadvertit se vocari ad sacerdotium: adiit Seminarium patrum Societatis Iesu in oppido Comillas apud Sancti Andreae urbem, ibique institutionem spiritalem atque culturalem implevit usque ad gradum doctoratus in disciplina philosophica et theologica. Optimum se praebuit exemplar in colenda pietate eucharistica et mariana, summopere dilexit Ecclesiam, apostolicam exhibuit sollicitudinem.

Sacerdos consecratus die 25 mensis Iulii anno 1926, addictus est paroeciae Salvatoris (*La Bañeza*), atque viginti per duos annos pastoralem exercuit animarum curam devotis eucharisticis celebrationibus, ad poenitentiae tribunal sedulus, egentium familiarum visitator, assidens infirmis, pauperibus, in catechesi tradenda pueris iuvenibusque indefessus. Ecclesiae insuper iura defendit contra simultates et falsas accusationes.

Die 9 mensis Ianuarii anno 1948 renuntiatus est Vicarius generalis dioecesis Asturicensis atque hoc munere praeditus operam dedit ut ipsa in dioecesi susciperentur incepta iam comprobata in oppido La Bañeza. Eius pastoralis operositatis fructus exstitit, anno 1957, constitutio Instituti saecularis Missionariarum Apostolicarum a Caritate, imposito munere operandi in ambitu sociali.

Die 2 mensis Februarii anno 1958 renuntiatus est episcopus auxiliaris Ovetensis, quo in munere exercendo gravissima passus est incommoda, quae quidem perrexerunt etiam cum, mense Octobri anno 1959, renuntiatus est episcopus Tudelensis, auxiliaris delegati apostolici. Quod munus exsecutus est decem per annos, quibus decurrentibus interfuit, annis 1963-1965, Concilio Vaticano II: Concilii praecepta deinde ad effectum adducere est conatus sua in pastorali navitate.

Anno 1969 Servus Dei coram Summo Pontifice exhibuit suam renuntiationem a munere episcopali auxiliari Tudelensi atque se recepit apud La  $Ba\tilde{n}eza$ , ubi operam dedit ad institutionem Missionariarum Apostolicarum a Caritate atque, infatigabilis in vinea Domini operarius, perrexit ministerium exercere ad poenitentiae tribunal atque necessitatibus egentium et morbo laborantium occurrere.

Enitet in Servi Dei vita caritatis virtus, quam quidem exercuit ille erga Deum et proximum, clementia atque constantia. Primas partes in ipsius corde egerunt Deus eiusque gloria: inde ab inceptis studiis in seminario filialem coluit devotionem erga Virginem Mariam et Sacrum Cor Iesu. Firma virtus replevit ipsius animum eumque reddidit comitem accipientem omnium indigentium: omnium, nemine excepto, se praebuit auxiliatorem in spiritalibus materialibusque necessitatibus. Persensit nuntium christianae fidei tamquam munus maxime instans, atque semet ipsum reddidit renovatae catechesis praeconem atque laicalis associationismi impulsorem.

Tacito ore perpeti, nullum iudicium edere, extitit praecipua eius nota, una cum a bonis materialibus seiunctione, erga Ecclesiam obsequium laetitiaeque exercitium: quae omnia ipse agitavit sub voto. Moderatus semper atque ad sui abnegationem paratus, recto iure licuit Servo Dei voce efferre atque ad effectum adducere Pauli verba: «Mihi absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi» (Gal 6, 14).

Ipsius vitae sacerdotalis testimonium eiusque doctrina exhibent Servum Dei Pastoris exemplar in Hispanica universalique Ecclesia. Servat enim ipsa perennem actualitatem ob comprobati pastoris populo proximi effigiem, ob exemplar episcopi integre dediti Ecclesiae ministerio, qua de re cunctus Dei populus invenire potest in eo alimentum atque lucem ad recipiendum Concilii nuntium ecclesialis renovationis.

Septuagesimum annum agens, die 2 mensis Iulii anno 1972 morte occubuit apud  $La\ Ba\~neza$ , ibique sepultus est in ecclesia Sanctae Mariae.

Servi Dei, sive dum vitam ageret sive post mortem, sanctitatis fama est prosecuta, qua de causa, inde a die 12 mensis Octobris anno 1995 ad diem 17 mensis Maii anno 1997, facta est in Asturicensi Curia Inquisitio dioecesana, cuius vim comprobavit haec Congregatio de Causis Sanctorum per Decretum die 24 mensis Septembris anno 1998 datum. Post instructam Positionem, disceptatum est, ad formam praevisam, utrum Servus Dei virtutes exercuisset heroico gradu. Post certum responsum, die 28 mensis Septembris anno 2017 factus est Theologorum Consultorum Peculiaris Congressus. Patres Cardinales atque Episcopi in Sessione Ordinaria die 2 mensis Iulii anno 2019, cui ego ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, comprobaverunt Servum Dei exercuisse gradu heroico virtutes theologales, cardinales aliasque adiunctas.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sactorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Angeli Riesco Carbajo, Episcopi Auxiliaris Administratoris Apostolici Tudelensis et Fundatoris Instituti Saecularis Missionariarum a Caritate, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### BOTRYENSIS MARONITARUM

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Elia Hoyek, Patriarchae Antiocheni Maronitarum, Fundatoris Congregationis Sororum Maronitarum a Sacra Familia (1843-1931)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«In manu Dei potestas terrae, et utilem rectorem suscitabit in tempus super illam» (*Eccle* 10, 4).

Israelis Sapientis cogitatio bene congruit cum historia humana ac spirituali Servi Dei Eliae Hoyek: is enim authenticus fuit vir, a Spiritu Sancto collustratus, qui valuit esse dux communitatis suae etiam angustiarum in temporibus et testis ac auctor pacis et spei etiam civili pro societate evenit.

Servus Dei die 4 mensis Decembris anno 1843 parvo in pago v.d. Helta apud Botrum septentrionali in regione Libani est natus. Die 5 mensis Ianuarii sequentis anni sacro fonte lustratus est. Maior natu septem filiorum coniugum Tedros Hoyek et Ghrra Tannous Nasr, sua in familia secundum christianam doctrinam institutus est. Studiorum curriculum incepit apud Seminarium Sancti Ioannis Maronis in pago Kfar-Hay et iam a pueritia clara signa vocationis ad sacerdotalem vitam percipere incepit. Hanc ob rem Patriarchale Seminarium pagi Ghazir ingressus est, ubi praeterea linguae ac philosophiae studuit, suum porro studiorum curriculum Romae apud Pontificium Collegium Urbanianum perfecit, ubi superiores eius diligentiam, ingenium ac pietatem agnoverunt et de eo sic notaverunt: «Sublimi ingenio, eminentem gradum in scientiis sibi comparandis obtinuit. In patientia, docilitate, pietate ac observantia fuit ad exemplum». Die 5 mensis Iunii anno 1870 sacro ordine auctus est et sequenti autem die 9 mensis Augusti theologiae laureae doctoralis est potitus.

Continuo post in patriam suam rediit et theologiam apud Seminarium Sancti Maron docere incepit, sed brevi tempore a patriarcha Boulos Boutros Massaad selectus est uti proprius secretarius, qui eundem exhortatus est ut ad patriarchales aedes in pago  $Bkerk\acute{e}$  (Kerserwan) super montem Libanum commigraret. Eodem tempore vinculi defensor apud Tribunal Ecclesiasticum Patriarchale nominatus est.

Inde ab initiis huius ministerii Servus Dei summa navitate, gravitate, humana ac culturali institutione eminuit, sed maxime spiritu fidei a quo semper dirigebatur et omnibus vitae in electionibus illuminabatur. Eius insignis praesentia in Ecclesia et Libani in societate silentio haud praeterivit et anno 1889 patriarchalis vicarius nominatus est; episcopali Ordine titulo Arcenus in Phoenicia Maronitarum est auctus.

Hoc in novo amplioreque ambitu eius navitas se explicavit etiam in civili et sociali provincia, continuato cum incremento necessitudinum cum auctoritatibus populoque. Anno 1892 Constantinopoli a Sultano sollemniter receptus est; sequenti anno in Hierusalem fuit ut, Patriarchae legatione fungens, Eucharistico Congressui interesset, deinde Romae fuit Leonis XIII sacerdotali iubilaeo occurrente. Hoc tempore Servus Dei singulari alacritate operam dedit pecuniae colligendae, ut in Hierusalem aedificaret sedem Maronitarum et Romae novum collegium Maronitarum.

Anno 1895 in pago *Ebrine*, una cum matre Rosalia Nasr, Congregationem Sororum Maronitarum Sacrae Familiae fundavit, quae prima fuit mulierum Congregationum missionariarum, quae in Ecclesia Maronitarum floruerunt.

Anno 1897 Summus Pontifex Leo XIII ei commisit munus Romae Scholam Maronitarum, hodie Pontificium Maronitarum Collegium, regendi. Sed post vix duos annos, cum Patriarchalis sedes Antiochena vacaret una cum toto Oriente Maronitarum, ob patriarchae Ioannis El-Hage mortem, Synodus Episcoporum elegit eum patriarcham, septuagesimum secundum Ecclesiae Maronitarum: hoc evenit die 6 mensis Ianuarii anno 1899. Illa occasione Servus Dei secundum adiecit nomen Boutros, scilicet Petrum, uti mos est omnium Patriarcharum Antiochenorum: fuit enim Anthiochia Petri Apostoli pristina sedes, hanc ob rem Servus Dei nuncupabatur Elia Boutros.

Elia Hoyek triginta et duos per annos iter patriarchatus miti fortitudine et extraordinaria caritate pastorali direxit. Ante omnia ei cordi fuit sacerdotum institutio, laicorum curam tamen unquam neglexit, catechesim potissimum christianamque institutionem fovit. Ab anno 1904 ad annum 1908, cum celebraretur quinquagesimus annus a declaratione dogmatis Immaculatae Conceptionis, curavit ut aedificaretur templum Nostrae Dominae Libani, ingens Virginis Mariae signum super collem *Harissa* in loco *Keservan* ponens.

Interea prima indicia illius magnae calamitatis, quae multas gentes, flagrante primo mundano bello ab anno 1914 ad annum 1918, implicatura erat. Imperii Othomani dissolutio, cui pars erat regio Libani, bellum secuta est. Belli in temporibus Servus Dei studiosius suum ministerium sustinuit

suamque navitatem erga afflictos et esurientes, dire ab Othomanis auctoritatibus vexatos ut gens Libani interficeretur uti re vera accidit per caedem tertiae fere partis totius populi. His in adiunctis Servus Dei omne coenobium omneque monasterium aperire iussit, ut in iisdem populum fame ac bello laborantem reciperet. Othomanae auctoritates huic Servi Dei operae inviserunt, etiam quia in ea agnoverunt conatum libertatis vindicandae Regionis Cedrorum contra imperiale regimen. Hanc ob rem Servus Dei exsilio est multatus, sed, per intercessionem Pontificis Benedicti XV ac per legatorum Austro-Hungarici Imperii, periculo evasit.

Evidens erat patriarchae Eliae auctoritas apud eius populum, qui eum incepit existimare verum Libani libertatis patrem. Is enim fuit qui anno 1919 illius regionis vice in colloquio de constituenda pace Parisiis habito functus est; illo in consessu Libani libertatis pondus sed etiam necessitatem ob novas res inter gentes post bellum constitutas significavit. Re vera, post primum intervallum Francogallica sub administratione, anno 1920, praesente Servo Dei, declaratus est hodierni status Libani (Magni Libani) ortus, suscepta Francogalliae ad tempus tutela, usque dum Libani libertas renuntiaretur.

Apostolica actio Eliae patriarchae sequentibus annis indefesse perrecta est et amplius perfecta est, etiam per evulgationem quarundam pastoralium epistularum, super caritate, super Dei amore, super Ecclesia, super patriae amore et denique super sui commendatione divinae Providentiae.

Vir gravis ac in auscultando promptus, constans et indefessus apostolus alacer et prudens, vere apertus necessitudinibus, animo praeditus magnis operibus in suscipiendis et tenax in iisdem persequendis, ingenio singulari rebus in arduis ac dubiis, liberalis mirum in modum maxime erga pauperes, serenus ante inopinata, sacrificii sui spiritus et abnegationis dives, sollicitus erga necessitates Ecclesiae et societatis: haec omnia Servi Dei patriarchae Eliae personam bene significant, qui certe consedit in simplici ac magna spiritualitate, oratione ac contemplatione suffulta. Orationis in scriptis ab eo compositis summa fides in Dei auxilium adeo intelligi potest, ut is diceretur vir Divinae Providentiae.

Eucharistici mysterii scienter particeps, patriarcha singularem devotionem erga Sacrum Cor Iesu colebat, quod ei factum est vera fornax ardens caritatis, fons et finis eius vitae eiusque operae, cogitationum, propositorum, exituum et expectationum. Etiam Sacra Familia Nazareth, cui dicaverat Congregationem Sororum ab eo fundatam, fuit obiectum eius contempla-

tionis et exemplar in electionibus suis. Patriarcha, natura fortis et statura admodum ingenti, regimen vitae ad paupertatem conformatum habuit, necessaria tantum assequens, secundum modestiam, humilitatem, et comitatem erga omnes.

Servus Dei magna navitate sua ac morbis iam confectus, pridie diei Nativitatis festi anno 1931 in pago *Bkerké* morte occubuit. Quinque post annos eius exuviae, omnino incorruptae, ad *Ebrine* apud domum maiorem Congregationis ab eo fundatae translatae sunt.

Fama sanctitatis augescente, a die 5 mensis Octobris anno 2012 ad diem 22 mensis Iunii anno 2014 apud Curiam Eparchialem Botryensem Maronitarum Inquisitio Eparchialis celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 19 mensis Februarii anno 2016 est approbata. Confecta *Positione*, die 17 mensis Aprilis anno 2018 Historicorum Consultorum Congressus habitus est. Deinde consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 7 mensis Martii anno 2019 Theologorum Consultorum Peculiaris Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi die 18 mensis Iunii anno 2019 Ordinaria in Sessione congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinales Becciu praefui, Servum Dei heroico in gradu virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Eliae Hoyek, Patriarchae Antiocheni Maronitarum, Fundatoris Congregationis Sororum Maronitarum a Sacra Familia, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$3 S.

& Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

## CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

## PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 8 Iunii 2020. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Ludovici in Argentina Exc.mum P.D. Gabrielem Bernardum Barba, hactenus Episcopum Gregorii de Laferrere.

— Cathedrali Ecclesiae Asturicensi Exc.mum P.D. Iesum Fernández González, hactenus Episcopum titularem Rotdonensem et Auxiliarem archidioecesis Compostellanae.

die 9 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Bellomontensi R.D. Davidem Leonem Toups, e clero dioecesis Sancti Petri in Florida, ibique hactenus Rectorem Seminarii Maioris Regionalis Sancti Vincentii de Paul in oppido v.d. Boyton Beach dioecesis Litoris Palmensis.

die 10 Iunii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Croënsi R.D. Bruce Lewandowski, C.SS.R., hactenus in archidioecesi Baltimorensi Delegatum ad interim pro fidelibus hispanicis et Curionem paroeciae Sacri Cordis Iesu in oppido v.d. Highlandtown, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

- Metropolitanae Ecclesiae Sancti Ludovici Exc.mum P.D. Mitchell Thomam Rozanski, hactenus Episcopum dioecesis Campifontis.
- Cathedrali Ecclesiae Septemlacunensi Exc.mum P.D. Franciscum Cota de Oliveira, hactenus Episcopum titularem Florentinensem et Auxiliarem archidioecesis Curitibensis.

die 15 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Onubensi Exc.mum P.D. Iacobum Gómez Sierra, hactenus Episcopum titularem Vergensem et Auxiliarem archidioecesis Hispalensis.

- die 15 Iunii 2020. Cathedrali Ecclesiae Saltensi Exc.mum P.D. Arturum Eduardum Fajardo Bustamante, hactenus Episcopum Sancti Iosephi in Uraquaria.
- die 17 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Uruassuensi R.D. Ioannem Carolum Caldas Barroca, e clero archidioecesis Brasiliapolitanae, ibique hactenus paroeciae Sancti Michaëlis Archangeli, in regione administrativa v.d. «Recanto das Emas», Parochum.
- Cathedrali Ecclesiae Gaudisiensi R.D. Antonium Teuma, e clero eiusdem dioecesis, hactenus ibidem pro Familia Delegatum episcopalem et Praesidem Instituti Ioannis Pauli II pro Familia.
- die 18 Iunii. Titulari Episcopali Ecclesiae Rusubisiritanae R.D. Ioannem Albertum Ayala Ramírez, e clero dioecesis Sancti Christophori in Venetiola, ibique Vicarium Episcopalem et Parochum, quem constituit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
- Episcopali Ecclesiae Centumcellarum-Tarquiniensi Exc.mum P.D. Ioannem Henricum Ruzza, hactenus Episcopum titularem Subaugustanum et Urbis Auxiliarem.
- die 19 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Duluthensi R.D. Michaëlem Mulloy, e clero dioecesis Rapidopolitanae, ibique hactenus Administratorem dioecesanum.
- die 20 Iunii. Titulari Episcopali Ecclesiae Taciamontanensi R.D. Iosephum Amabilem, e clero archidioecesis Sancti Iacobi Equitum, hactenus Seminarii Maioris Nationalis Rectorem, quem deputavit Auxiliarem Metropolitanae Ecclesiae Sancti Dominici.
- Cathedrali Ecclesiae Copiapoënsi R.P. Richardum Basilium Morales Galindo, Ordinis Beate Mariae Virginis de Mercede sodalem.
- die 23 Iunii. Metropolitanae Ecclesiae Cagayanae Exc.mum P.D. Iosephum A. Cabantan, hactenus Episcopum Malaibalaiensem.
- die 27 Iunii. Ecclesiae Fabrianensi-Mathelicensi, unitae in persona Episcopi Ecclesiae Camerinensi-Sancti Severini in Piceno, Exc.mum P.D.

Franciscum Massara, Archiepiscopum Camerinensem-Sancti Severini in Piceno

- die 27 Iunii 2020. Cathedrali Ecclesiae Saliensi R.D. Gregorium Carolum Bennet, e clero archidioecesis Melburnensis, ibique Curionem paroeciae «St. Joseph's» in civitate v.d. «West Brunswick».
- Praelaturae Territoriali Huautlensi R.D. Guadalupe Antonium Ruíz Urquín, e clero archidioecesis Tuxtlensis.
- die 29 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Kilmorensi R.D. Martinum Hayes, e clero archidioecesis Casheliensis et Emeliensis, hactenus Officii Consilii Pastoralis Actionis Directorem.
- die 30 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Gregorii de Laferrere Exc.mum P.D. Georgium Martinum Torres Carbonell, hactenus Episcopum titularem Aquensem in Byzacena et Auxiliarem dioecesis Clivi Zamorensis.
- die 1 Iulii. Metropolitanae Ecclesiae Maringaënsi Exc.mum P.D. Severinum Clasen, O.F.M., hactenus Episcopum Captatoropolitanum.

# CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE

## I. PROVISIO ECCLESIARUM

Franciscus divina Providentia Pp., latis decretis a Congregatione pro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras praefecit:

- die 6 Ianuarii 2020. Metropolitanae Ecclesiae Iosensi Exc.mum P.D. Matthaeum Ishaya Audu, hactenus Episcopum dioecesis Lafiensis.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Abbiritanae R.D. Michaëlem Andream Gielen, e clero dioecesis Hamiltonensis, hactenus Directorem pro formatione Seminarii Nationalis Sanctae Crucis in Auclandia, quem constituit Auxiliarem dioecesis Aucopolitanae.
- die 15 Februarii. Cathedrali Ecclesiae Bururiensi R.D. Salvatorem Niciteretse, e clero dioecesis Bururiensis, hactenus Secretarium Commissionis Episcopalis pro Laicorum Apostolatu in Burundia.
- die 24 Februarii. Titulari Episcopali Ecclesiae Acufidensi R.D. Iosephum Chirackal, e clero dioecesis Turanae, hactenus Curionem paroeciae Sancti Lucae, quem constituit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
- die 5 Martii. Cathedrali Ecclesiae Kinkalanae R.D. Ildebertum Maturinum Mouanga, e clero dioecesis Kinkalanae, hactenus Rectorem Seminarii Maioris Nationalis in archidioecesi Brazzapolitana.
- Cathedrali Ecclesiae Ekvulobianae, noviter conditae, Exc.mum P.D. Petrum Ebere Okpaleke, hactenus Episcopum emeritum dioecesis Ahiaranae.
- die 12 Martii. Metropolitanae Ecclesiae Liberopolitanae Exc.mum P.D. Ioannem Patricium Iba-Iba, hactenus Episcopum dioecesis Francopolitanae in Gabone.

- die 17 Martii 2020. Cathedrali Ecclesiae Kituiensi R.D. Petrum Iosephum Mwongela, e clero eiusdem dioecesis ibique hactenus Vicarium Generalem.
- die 27 Martii. Cathedrali Ecclesiae Moptiensi Exc.mum P.D. Ioannem Baptistam Tiama, hactenus Episcopum dioecesis Sikassensis.
- die 1 Aprilis. Metropolitanae Ecclesiae Bloemfonteinensi Exc.mum P.D. Petrum Mpambani, S.C.I., hactenus Episcopum dioecesis Kokstadensis in Republica Africae Australis.
- die 2 Aprilis. Titulari Episcopali Ecclesiae Castraseverianensi P.D. Georgium Marengo, I.M.C., hactenus Curionem paroeciae Mariae Matris Misericordiae, quem constituit Praefectum Apostolicum Praefecturae Apostolicae Ulaambaatarensis.
- die 4 Aprilis. Cathedrali Ecclesiae Ioloënsi P.D. Carolum Malapitan Inzon, O.M.I., hactenus Superiorem Provincialem Missionariorum Oblatorum B.M.V. Immaculatae in Philippinis, quem constituit Vicarium Apostolicum.
- die 14 Aprilis. Cathedrali Ecclesiae Fukuokaënsi Exc.mum P.D. Iosephum Mariam Abella Battle, C.M.F., hactenus Episcopum titularem Metamaucensem et Auxiliarem archidioecesis Osakensis.
- die 18 Aprilis. Metropolitanae Ecclesiae Brazzapolitanae Coadiutorem Exc.mum P.D. Benvenutum Manamika Bafouakouahou, hactenus Episcopum dioecesis Dolisiensis.
- die 25 Aprilis. Metropolitanae Ecclesiae Mbaraënsi Exc.mum P.D. Lambertum Bainomugisha, hactenus Episcopum titularem Taciamontanensem et Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 4 Maii. Cathedrali Ecclesiae Oudtshoornensi R.D. Natalem Andream Rucastle, e clero archidioecesis Civitatis Capitis in Republica Africae Australis, hactenus Curionem Paroeciae vulgo «Our Lady of Fatima» in eadem archidioecesi, necnon Vicarium Iudicialem.
- die 5 Maii. Titulari Episcopali Ecclesiae Elephantariensi in Mauretania R.D. Iacobum Assanvo Ahiwa, e clero dioecesis Bassam Maioris, hacte-

nus Docentem apud Universitatem Argentorati, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Buakensis.

- die 13 Maii 2020. Metropolitanae Ecclesiae Tharensi et Nonsengensi R.D. Antonium Weradet Chaiseri, e clero eiusdem archidioecesis ibique hactenus Vicarium Generalem.
- Cathedrali Ecclesiae Bafiensi Exc.mum P.D. Emmanuelem Dessi Youfang, hactenus Episcopum titularem Oescensem et Auxiliarem dioecesis Bafussamensis.
- Cathedrali Ecclesiae Mpandensi Exc. mum P.D. Eusebium Alfredum Nzigilwa, hactenus Episcopum titularem Mozotcoritanum et Auxiliarem archidioecesis Daressalamensis.
- die 23 Maii. Metropolitanae Ecclesiae Taipehensi Exc.mum Thomam P.D. Chung An-Zu, hactenus Episcopum Kiayiensem, quem simul constituit Administratorem Apostolicum Insularum Kinmen o Quemoy et Maztzu.
- die 30 Maii. Titulari Episcopali Ecclesiae Igilgilitanae R.D. Michaëlem Kalu Ukpong, e clero dioecesis Umuahianae, hactenus ibidem Cancellarium et Curionem paroeciae Sanctae Teresiae, quem constituit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
- die 31 Maii. Cathedrali Ecclesiae Niigataënsi R.P. Paulum Daisuke Narui, S.V.D., hactenus Secretarium Commissionis «Iustitia et Pax» apud Curiam Generem Societatis Verbi Divini.
- die 15 Iunii. Cathedrali Ecclesiae Caxitonensi R.P. Mauricium Augustinum Camuto, C.S.Sp., hactenus Directorem Radiophonii Nationalis «Radio Ecclesia».
- die 19 Iunii. Metropolitanae Ecclesiae Rabaulensi Exc.mum P.D. Rochum Iosephum Tatamai, M.S.C., hactenus Episcopum dioecesis Kaviengensis.
- Cathedrali Ecclesiae Mandevillensi R.D. Petrum Ioannem Theodoricum Persaud, e clero dioecesis Georgiopolitanae, ibique hactenus Vicarium Generalem, necnon Administratorem Ecclesiae Cathedralis.

die 29 Iunii 2020. — Cathedrali Ecclesiae Taravanae et Naurunae R.D. Koru Tito, e clero eiusdem dioecesis, ibique hactenus Vicarium Generalem.

- Cathedrali Ecclesiae Tanguensi Coadiutorem R.D. Ioannem Saw Gawdy, e clero eiusdem dioecesis, hactenus Professorem Seminarii Maioris Interdioecesani Sancti Ioannis M. Vianney.
- Cathedrali Ecclesiae Popokabakaënsi R.D. Bernardum Fansaka Biniama, e clero dioecesis Kengensis, hactenus Formatorem Seminarii Interdioecesani Philosophiae Sancti Augustini in Kalonda.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Dragonariensi R.D. Ioannem Crispinum Kimbeni Ki Kanda, e clero archidioecesis Kinshasanae, hactenus Congregationis pro Gentium Evangelizatione Officialem, necnon Administratorem Paroeciae Sanctae Mariae in coelum Assumptae, in dioecesi Civitatis Castellanae, quem constituit Auxiliarem Kinshasanae archidioecesis.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Oescensi R.D. Vincentium Tshomba Shamba Kotsho, e clero archidioecesis Kinshasanae, hactenus Curionem paroeciae Sancti Alberti Magni, necnon Cappellanum Commissionis dioecesani «Iustitia et Pax», quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Liberaliensi R.D. Carolum Ndaka Salabisala, e clero archidioecesis Kinshasanae, hactenus Rectorem Seminarii Maioris Theologici Sancti Cipriani Mbuka, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

## II. NOMINATIONES

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad suum beneplacitum renuntiavit:

die 6 Ianuarii 2020. — Exc.mum P.D. Matthaeum Ishaya Audu, Archiepiscopum Iosensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Lafiensis.

— Exc.mum P.D. Paulum Schmitz Simon, O.F.M. Cap., Episcopum Bluefieldensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Siunaënsis.

- die 23 Ianuarii 2020. Exc.mum P.D. Robertum Bordi, Auxiliarem vicariatus Apostolici Benensis, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem vicariatus.
- die 1 Februarii. Exc.mum P.D. Dominicum Kimengich, Episcopum Eldoretensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Loduarinae.
- die 15 Februarii. Exc.mum P.D. Villelmum Amove Avenya, Episcopum Gbokensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Katsinensis-Alensis.
- die 9 Martii. Exc.mum P.D. Laurentium Pium Dorairaj, Episcopum Dharmapuriensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Salemensis.
- die 12 Martii. Exc.mum P.D. Ioannem Patricium Iba-Ba, Archiepiscopum Liberopolitanum, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Francopolitanae in Gabone.
- die 18 Martii. R.D. Petrum Shiro Komatsu, e clero dioecesis Hacodatensis, Administratorem Apostolicum "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" eiusdem dioecesis.
- die 27 Martii. Exc.mum P.D. Ioannem Baptistam Tiama, Episcopum Moptiensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Sikassensis.
- R.D. Tesfaye Petrum Botachew, adhuc Vicarium Delegatum vicariatus Apostolici Gambellensis, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem vicariatus Apostolici.
- die 28 Martii. Exc.mum P.D. Petrum Canisium Mandagi, M.S.C., Episcopum Amboinaënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» archidioecesis Meraukensis.
- die 1 Aprilis. Exc.mum P.D. Jabulani Nxumalo, O.M.I., Archiepiscopum emeritum Bloemfonteinensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem archidioecesis.

- die 8 Aprilis 2020. Exc.mum P.D. Benvenutum Manamika Bofouakouahou, Archiepiscopum Coadiutorem archidioecesis Brazzapolitanae, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Dolisiensis.
- die 25 Aprilis. Exc.mum P.D. Paulum K. Bakyenga, Archiepiscopum emeritum Mbaraënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem archidioecesis.
- Exc.mum P.D. Radulfum Alfonsum Carrillo Martínez, Vicarium Apostolicum Portus Gaitani, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» vicariatus Apostolici Portus Carrereniensis.
- die 4 Maii. Exc.mum P.D. Salvatorem Lobo, Episcopum emeritum Baruipurensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Asansolensis.
- die 13 Maii. Exc.mum P.D. Paulum Hinder, Vicarium Apostolicum Arabiae Meridionalis, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» vicariatus Apostolici Arabiae Septentrionalis.
- die 6 Iunii. Exc.mum P.D. Antonium Pappusamy, Archiepiscopum Madhuraiensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Kuzhithuraiensis.
- die 19 Iunii. Exc.mum P.D. Franciscum Panfilo, S.D.B., Archiepiscopum emeritum Rabaulensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem archidioecesis.
- die 29 Iunii. Exc.mum P.D. Paulum Eusebium Mea Kaiuea, M.S.C., Episcopum emeritum Taravanum et Naurunum, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- Exc.mum P.D. Ludovicum Nzala Kianza, M.S.C., Episcopum emeritum Popokabakaënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

#### SEGRETERIA DI STATO

#### **NOMINE**

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

13 giugno 2020 S.E.R. Mons. Brian Udaigwe, Arcivescovo tit. di Suelli, finora Nunzio Apostolico in Benin e in Togo, *Nunzio Apostolico in Sri Lanka*.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato:

- 21 aprile 2020 L'Ill.ma Dott.ssa Raffaella Vincenti, Segretario della Biblioteca Apostolica Vaticana, Capo Ufficio presso la medesima Biblioteca Apostolica Vaticana.
- 26 maggio » Gli Em.mi Sig.ri Card.li Luis Antonio G. Tagle, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli; e Luis Francisco Ladaria Ferrer, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Membri del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «durante munere».

  Gli Em.mi Sig.ri Card.li Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; e Joseph Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nel medesimo incarico di Membri del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «ad quinquennium».

L'Em.mo Sig. Card. Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli; e l'Ecc.mo Mons. John Joseph Myers, Arcivescovo emerito di Newark, nel medesimo incarico di Membri del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «usque ad octogesimum annum».

Gli Em.mi Card.li Peter Erdò, Arcivescovo di Esztergom-Budapest; e Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay, nel medesimo incarico di Membri del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «ad triennium».

L'Em.mo Card. Raymond Leo Burke, Patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta, nel medesimo incarico di Membro del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi fino al 13 dicembre 2020.

2 giugno » L'Ill.ma Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi, Pro-Rettore Vicario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

|          |          |          | (Italia), Membro del Consiglio direttivo dell'Autorità di<br>Informazione Finanziaria «ad quinquennium».                                                                                                                         |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | giugno   | 2020     | Il Rev.do Mons. L'ubomír Welnitz, del Clero dell'Associazio-<br>ne clericale Opera di Gesù Sommo Sacerdote e Officiale<br>della Penitenzieria Apostolica, <i>Cerimoniere Pontificio</i> .                                        |
| 9        | *        | <b>»</b> | L'Ecc.mo Mons. Roland Minnerath, Arcivescovo di Dijon,<br>Membro della Congregazione per la Dottrina della Fede<br>«in aliud quinquennium».                                                                                      |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | L'Ill.mo Dott. Fabio Gasperini, Segretario dell'Amministra-<br>zione del Patrimonio della Sede Apostolica « ad quinquen-<br>nium ».                                                                                              |
| 27       | <b>»</b> | <b>»</b> | Il Rev.do Mons. Lucio Adrián Ruiz, Segretario del Dicastero per la Comunicazione «in aliud quinquennium».                                                                                                                        |
| <i>»</i> | <b>»</b> | <b>»</b> | Il Dott. Paolo Nusiner, Direttore Generale della Direzione<br>per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione<br>«in aliud quinquennium».                                                                             |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Il Dott. Giacomo Ghisani, Vice Direttore Generale della Di-<br>rezione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comu-<br>nicazione «in aliud quinquennium».                                                                  |
| 30       | *        | <b>»</b> | L'Ill.mo Dott. Julio César Caballero Moreno, Capo Ufficio nella Pontificia Commissione per l'America Latina.                                                                                                                     |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | L'Ecc.mo Mons. Piero Marini, Presidente del Pontificio<br>Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali fino<br>alla conclusione del prossimo 52° Congresso Eucaristico<br>Internazionale (Budapest, 5-12 settembre 2021). |
| 1        | luglio   | <b>»</b> | L'Em.mo Sig. Card. Kurt Koch, Presidente del Pontificio<br>Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani «in<br>aliud quinquennium».                                                                                      |

## **ONORIFICENZE**

## $Protonotario\ Apostolico$

| 30 ge | nnaio | 2020 | Mons. | Cesare | Pasini | (Milano | Italia | Europa) |
|-------|-------|------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
|-------|-------|------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|

## Cappellano di Sua Santità

|    |          |          | Сарренано и зна запина                                                            |
|----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | gennaio  | 2020     | Sac. Paulo César Barajas García (Guadalajara $Messico\ America\ Centrale$ )       |
| 15 | febbraio | *        | Sac. James Andrew Shanley (Hartford $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$           |
| *  | <b>»</b> | *        | Sac. Robert Francis Tucker (Hartford $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$          |
| 29 | <b>»</b> | *        | Sac. Bohdan John Bilinsky (Toronto degli Ucraini Canada America del Nord)         |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Brian Murphy (Liverpool Gran Bretagna Europa)                                |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Claude Petit Delmas (Opus Dei <i>Italia Europa</i> )                         |
| *  | <b>»</b> | *        | Sac. Joseph Hubertus Willem Spee (Roermond $Paesi\ Bassi\ Europa$ )               |
| 9  | aprile   | *        | Sac. Carlos Fernando Díaz Paniagua (Tilarán $Costa$ $Rica$ $America$ $Centrale$ ) |
| 20 | <b>»</b> | *        | Sac. John Joseph Lyons (Tucson $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$                |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Felipe Matias (Lingayen-Dagupan Filippine Asia)                              |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Roberto Mejia (Lingayen-Dagupan Filippine Asia)                              |
| *  | *        | <b>»</b> | Sac. José Oliveira Santos (Cruz das Almas $Brasile\ America\ del\ Sud)$           |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Adam Henryk Olszewski (Elblag <i>Polonia Europa</i> )                        |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Zygmunt Pawlik (Kielce Polonia Europa)                                       |
| *  | *        | <b>»</b> | Sac. Diosdado Posadas (Lingayen-Dagupan Filippine Asia)                           |
| *  | *        | *        | Sac. Jan Smolec (Katowice Polonia Europa)                                         |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Josef Zerndl (Bamberg Germania Europa)                                       |
| 12 | maggio   | *        | Sac. Alojzy Drozd (Katowice <i>Polonia Europa</i> )                               |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Racilio Elmi (Bologna <i>Italia Europa</i> )                                 |

| 12 | maggio   | 2020     | Sac. Giuseppe Ferretti (Bologna <i>Italia Europa</i> )                 |
|----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Giorgio Ghibaudo (Cuneo Italia Europa)                            |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Franco Govoni (Bologna <i>Italia Europa</i> )                     |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Ilario Macchiavelli (Bologna <i>Italia Europa</i> )               |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Silvano Manzoni (Bologna <i>Italia Europa</i> )                   |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Giulio Matteuzzi (Bologna <i>Italia Europa</i> )                  |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Gabriele Riccioni (Bologna <i>Italia Europa</i> )                 |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Francesco Silvestro (Cuneo Italia Europa)                         |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Mario Zacchini (Bologna <i>Italia Europa</i> )                    |
| 8  | giugno   | <b>»</b> | Sac. John Ikechukwu Aduba (Issele-Uku Nigeria Africa)                  |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Innocent Okechukwu Ajuonu (Aba Nigeria Africa)                    |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Joseph Abba Biliyock (Kafanchan Nigeria Africa)                   |
| *  | *        | <b>»</b> | Sac. Jean Baptiste Danho Akwadan Tanon (Abidjan Costa D'Avorio Africa) |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Gonçalo De Pinho Gomes (Sobral Brasile America del Sud)           |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Raphael Chukwuma Ebedeagu (Nnewi Nigeria Africa)                  |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Uchenna Melitus Eze (Issele-Uku Nigeria Africa)                   |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Victor Ifeanyi (Nnewi Nigeria Africa)                             |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Donatus Ebubechuwukwu Ike (Nnewi Nigeria Africa)                  |
| *  | *        | <b>»</b> | Sac. Ronald Martin Ketteler (Covington Stati Uniti America del Nord)   |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Michael Obi Nwokolo (Issele-Uku Nigeria Africa)                   |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. John O'Toole (Southwark Gran Bretagna Europa)                     |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Parker Matthew Ogboe (Issele-Uku Nigeria Africa)                  |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Augustine Olisanweokwu Ojei (Issele-Uku $Nigeria\ Africa)$        |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Gerard Emmett Anthony Reid (Montego Bay Jamaica America Antille)  |
| *  | <b>»</b> | *        | Sac. Gerald Lee Reinersman (Covington Stati Uniti America del Nord)    |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Donald Frederick Staib (Raleigh Stati Uniti America del Nord)     |
| *  | <b>»</b> | *        | Sac. Gerald Ervin Twaddell (Covington Stati Uniti America del Nord)    |
|    |          |          |                                                                        |

| 8        | giugno   | 2020     | Sac. Daniel Joseph Vogelpohl (Covington Stati Uniti America del Nord)                       |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30       | <b>»</b> | *        | Sac. Pablo Walter Castiglia (Roma <i>Italia Europa</i> )                                    |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sac. Giuseppe Sergio Ciucci (Roma <i>Italia Europa</i> )                                    |
|          |          | C        | Cavaliere di Gran Croce Ordine Piano                                                        |
| 13       | marzo    | 2020     | S.E. Joseph Kojo Akudibillah (Ambasciatori Residenti $Citt\grave{a}$ $del~Vaticano~Europa)$ |
| *        | *        | <b>»</b> | S.E. José Luis Álvarez Palacio (Ambasciatori Residenti <i>Città del Vaticano Europa</i> )   |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. George H. Johannes (Ambasciatori Residenti <i>Città del Vaticano Europa</i> )          |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. Baek Man Lee (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)                        |
| *        | *        | <b>»</b> | S.E. Mahmoud Ahmed Samir Samy (Ambasciatori Residenti<br>Città del Vaticano Europa)         |
| *        | *        | <b>»</b> | S.E. Pietro Sebastiani (Ambasciatori Residenti <i>Città del Vaticano Europa</i> )           |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | S.E. Dejan Šahović (Ambasciatori Residenti <i>Città del Vati-</i> cano Europa)              |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. Miodrag Vlahović (Ambasciatori Residenti <i>Città del Vaticano Europa</i> )            |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. Petras Zapolskas (Ambasciatori Residenti <i>Città del Vaticano Europa</i> )            |
| 22       | giugno   | <b>»</b> | Sig. Leopoldo Torlonia (Roma <i>Italia Europa</i> )                                         |
|          |          |          | Dama di Gran Croce Ordine Piano                                                             |
| 29       | gennaio  | 2020     | Sig.ra Mehriban Aliyeva (Azerbaijan Asia)                                                   |
| 13       | marzo    | <b>»</b> | S.E. Callista Louise Gingrich (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)            |

## Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Gregorio Magno

28 marzo 2020 Sig. Sergei F. Aleinik (Bielorussia Europa)

### Commendatore con placca Ordine di San Gregorio Magno

| 20 | aprile | 2020 | Sig. | Lieven | Gorissen | (Antwerpe | n Belgio | Europa) |
|----|--------|------|------|--------|----------|-----------|----------|---------|
|    |        |      |      |        |          |           |          |         |

- 23 maggio » Sig. Louis Lawrence Bono (Ambasciatori Residenti *Città* del Vaticano Europa)
- 8 giugno » Sig. Greg Crafter (Adelaide Australia Oceania)

#### Commendatore Ordine di San Gregorio Magno

| 27 | gennaio | 2020 | Sig. | Maurizio | Contini | (Piacenza-Bobbio | Italia | Europa) |
|----|---------|------|------|----------|---------|------------------|--------|---------|
|----|---------|------|------|----------|---------|------------------|--------|---------|

- » » Sig. Jean-Marie Doublier (Nîmes Francia Europa)
- 29 » Sig. Sergiu Nistor (Iași Romania Europa)
- 13 marzo » Sig. Giulio Salomone (Roma *Italia Europa*)
- 12 maggio » Sig. Rudolf Ewerhart (Trier Germania Europa)
- » » Sig. Vincenzo Parrinello (Italia-Ord.militare Italia Europa)
- » » Sig. Davor Zovko (Stockholm Svezia Europa)
- 3 sig. Massimiliano Di Stefano (Camerino-San Severino Marche *Italia Europa*)
- 8 giugno » Sig. Sandro Barbagallo (Roma *Italia Europa*)
- » » Sig. Bruno Piraccini (Cesena-Sarsina *Italia Europa*)

## Cavaliere Ordine di San Gregorio Magno

| 27 | $_{ m gennaio}$ | 2020 | Sig. Michele Di Bari (Manfredonia-Vieste-San Giovanni Ro- |
|----|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
|    |                 |      | tondo Italia Eurona)                                      |

- » » Sig. Hubert Grogan (Westminster Gran Bretagna Europa)
- » » Sig. Neil Harrigan (Canberra And Goulburn Australia Oceania)
- » » Sig. Alan Sendall (Portsmouth Gran Bretagna Europa)
- 18 febbraio » Sig. Antonio Sicat (Berlin Germania Europa)
- 22 » Sig. Marco Chiani (Civita Castellana *Italia Europa*)
- » » Sig. Giacomo Rindonone (Roma *Italia Europa*)
- » » Sig. Marino Scappucci (Roma *Italia Europa*)
- » » Sig. Gabriele Travaglini (Roma *Italia Europa*)
- » » Sig. Massimo Vignola (Roma *Italia Europa*)

| 29       | febbraio | 2020     | Sig. Régis De Tarlé (Lyon Francia Europa)                                                                             |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Edward Dijeh (Awka Nigeria Africa)                                                                               |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Joseph Julius Ezeokafor (Awka Nigeria Africa)                                                                    |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Milko Verticchio (Sabina-Poggio Mirteto $Italia\ Europa)$                                                        |
| 13       | marzo    | <b>»</b> | Sig. Giulio Origlia (Roma <i>Italia Europa</i> )                                                                      |
| 20       | aprile   | <b>»</b> | Sig. Hervé Giaume (Amiens Francia Europa)                                                                             |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Heinrich Schmidinger (Salzburg $Austria\ Europa$ )                                                               |
| 1        | maggio   | *        | Sig. Nicolas Beytrison (Guardia Svizzera Pontificia $Citt\`a$ $del\ Vaticano\ Europa)$                                |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Anton Kappler (Guardia Svizzera Pontificia $\mathit{Citt\`a}\ \mathit{del}\ \mathit{Vaticano}\ \mathit{Europa})$ |
| 12       | *        | <b>»</b> | Sig. Domenico Arduini (Roma <i>Italia Europa</i> )                                                                    |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Ryszard Andrzej Bielicki (Westminster ${\it Gran~Bretagna}$ ${\it Europa})$                                      |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Bertrand Clerc-Renaud (Lyon Francia Europa)                                                                      |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. John Stephen Decourcy (Parramatta $Australia\ Oceania)$                                                          |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. John Q. Feller (Scranton $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$                                                     |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Alexander Ndu Nnabuife (Nnewi Nigeria Africa)                                                                    |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Igwe Emmanuel Chukwudi Nnabuife (Nnewi ${\it Nigeria}$ ${\it Africa})$                                           |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Leonard Ikeotuonye Okoye (N<br>newi ${\it Nigeria~Africa})$                                                      |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Mark Ozichukwu Oruche (Nnewi Nigeria Africa)                                                                     |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Jean Villacèque (Perpignan-Elne Francia Europa)                                                                  |
| 8        | giugno   | <b>»</b> | Sig. Christian Delafon (Grenoble-Vienne $Francia\ Europa$ )                                                           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Stefano Spinelli (Cesena-Sarsina <i>Italia Europa</i> )                                                          |

## Dama di commenda Ordine di San Gregorio Magno

29 febbraio 2020 Sig.ra Maria Da Graça Carmona e Costa (Lisboa $Portogallo\ Europa)$ 

## Dama Ordine di San Gregorio Magno

- 22 febbraio 2020 Sig.ra Maria Boscarelli Giuntarelli (Roma  $Italia\ Europa)$
- » » Sig.ra Alessandra Sollevanti Rosci (Roma *Italia Europa*)

30

13

marzo

| 29 | febbraio | 2020 | Sig.ra Chiara | Casini | (Perugia-Cit | tà della | Pieve Italia | Europa) |
|----|----------|------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|---------|
|    |          |      |               |        |              |          |              |         |

- 12 maggio » Sig.ra Anne Benjamin (Parramatta Australia Oceania)
- » » Sig.ra Hilary Johnston-Croke (Parramatta Australia Oceania)

## Commendatore Ordine di San Silvestro Papa

| 29 | gennaio  | 2020     | Sig. Jacques De Decker (Gent Belgio Europa)                     |
|----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 22 | febbraio | <b>»</b> | Sig. Agostino Ippoliti (Sabina-Poggio Mirteto $Italia\ Europa)$ |
| 13 | marzo    | <b>»</b> | Sig. Claudio Cipollone (Roma <i>Italia Europa</i> )             |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Piero Antonio Scapin (Roma <i>Italia Europa</i> )          |
| 19 | giugno   | *        | Sig. Francesco Luigi Braschi (Roma <i>Italia Europa</i> )       |

## Cavaliere Ordine di San Silvestro Papa

Sig. Nicola Meo (Roma Italia Europa)

| 27       | gennaio  | 2020     | Sig. Michael J. O'Connor (Allentown Stati Uniti America del Nord)           |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Philippe Sonnet (Versailles Francia Europa)                            |
| 22       | febbraio | *        | Sig. Vincenzo Cellamare (Roma Italia Europa)                                |
| *        | *        | *        | Sig. Carlo Maria Cutini (Roma <i>Italia Europa</i> )                        |
| *        | *        | *        | Sig. Renato Raccagna (Roma Italia Europa)                                   |
| 29       | *        | <b>»</b> | Sig. John Brennan (Kildare and Leighlin <i>Irlanda Europa</i> )             |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Antonio Carlo Casile (Reggio Calabria-Bova $\it Italia  Europa)$       |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Ivo Einaudi (Alba <i>Italia Europa</i> )                               |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Simeon Igweamaka Eyisi (Awka Nigeria Africa)                           |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Boniface Nwabueze Ezeaka (Awka Nigeria Africa)                         |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Ennio Falmenta (Novara <i>Italia Europa</i> )                          |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Linus Anayaochukwu Ikegbunam (Awka $Nigeria\ Africa)$                  |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Rubén Martínez Bulnes (San Salvador $El\ Salvador\ America\ Centrale)$ |
| *        | *        | *        | Sig. Joseph Ikemefuna Odumodu (Awka Nigeria Africa)                         |
| *        | *        | *        | Sig. Ignatius Obumneme Okeke (Awka Nigeria Africa)                          |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Victor Viloria Quezon (Balanga Filippine Asia)                         |

Sig. Nicholas Julius Battista (Roma Italia Europa)

| 13       | marzo    | 2020     | Sig. Marco De Biagi (Roma <i>Italia Europa</i> )                            |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Roberto Francullo (Roma <i>Italia Europa</i> )                         |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Guido Lucchetti (Roma <i>Italia Europa</i> )                           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Sig. Salvatore Restivo (Roma <i>Italia Europa</i> )                         |
| 20       | aprile   | <b>»</b> | Sig. Wilhelmus Hubertus Beurskens (Roermond $Paesi\ Bassi$ $Europa$ )       |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Franz Schuhmacher (Rottenburg-Stuttgart $Germania$ $Europa$ )          |
| 1        | maggio   | <b>»</b> | Sig. Roland Bircher (Guardia Svizzera Pontificia Città del Vaticano Europa) |
| 12       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Peter Chikezie Anazodo (Nnewi Nigeria Africa)                          |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Sig. Silvio Astini (Ventimiglia-San Remo <i>Italia Europa</i> )             |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Sig. Josef Fink (Graz-Seckau Austria Europa)                                |
| <b>»</b> | *        | »        | Sig. Ludwig Güttler (Austria Europa)                                        |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Sig. Denis Chukwukamnene Ofordeme (N<br>newi ${\it Nigeria~Africa})$        |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Sig. Peter Püspök (Wien Austria Europa)                                     |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Sig. Giovanni Battista Rossi (Pavia <i>Italia Europa</i> )                  |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Giovanni Rosso (Savona-Noli <i>Italia Europa</i> )                     |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Giovanni Vicigrado (Aversa <i>Italia Europa</i> )                      |
| 8        | giugno   | <b>»</b> | Sig. Alfredo D'Ausilio (Cesena-Sarsina <i>Italia Europa</i> )               |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Eros Fioroni (Cesena-Sarsina <i>Italia Europa</i> )                    |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Christoph Stiegemann (Paderborn Germania Europa)                       |
| 19       | *        | <b>»</b> | Sig. Lorenzo Neri (Roma <i>Italia Europa</i> )                              |

## Dama Ordine di San Silvestro Papa

| 29 | febbraio | 2020     | Sig.ra Ann Ifesinachi Okafor (Awka Nigeria Africa)                   |
|----|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| *  | *        | *        | Sig.ra Joan Walshe (Meath Irlanda Europa)                            |
| 20 | aprile   | *        | Sig.ra Christa Vossschulte (Rottenburg-Stuttgart $Germania\ Europa)$ |
| 12 | maggio   | *        | Sig.ra Appolonia Esotu (Nnewi Nigeria Africa)                        |
| *  | *        | *        | Sig.ra Helen Chinyere Ezeogu (Nnewi Nigeria Africa)                  |
| *  | <b>»</b> | *        | Sig.ra Elisabeth Hilscher (Wien Austria Europa)                      |
| *  | »        | <b>»</b> | Sig.ra Christine Anne Mccarthy (Sydney Australia Oceania)            |

## NECROLOGIO

| 6  | giugno   | 2020     | Mons. Andrea Veggio, Vescovo tit. di Velia, già Ausiliare di Verona ( <i>Italia</i> ).                              |
|----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | *        | <b>»</b> | Mons. Youssef Béchara, Arcivescovo em<br>. di Antélias dei Maroniti ( $Libano$ ).                                   |
| »  | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Francis Lagan, Vescovo tit. di Sidnacestre, già Ausiliare di Derry ( <i>Irlanda</i> ).                        |
| 11 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. John Basil Meeking, Vescovo em. di Christchurch (Nuova Zelanda).                                              |
| 12 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Lino Esterino Garavaglia, O.F.M. Cap., Vescovo em. di Cesena-Sarsina ( <i>Italia</i> ).                       |
| 13 | <b>»</b> | »        | Mons. Philippe Barakat, Arcivescovo di Homs dei Siri $(Siria).$                                                     |
| 15 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Anton Schlembach, Vescovo em. di Speyer (Germania).                                                           |
| 16 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Valério Breda, S.D.B., Vescovo di Penedo (Brasile).                                                           |
| 21 | <b>»</b> | »        | Mons. Bernardino Piñera Carvallo, Arcivescovo em<br>. di La Serena ( $Cile$ ).                                      |
| 23 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Jesús Armamento Dosado, C.M., Arcivescovo em. di Ozamiz ( $Filippine$ ).                                      |
| »  | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Francisco Javier Prado Aránguiz, SS.CC., Vescovo em. di Rancagua $(Cile)$ .                                   |
| »  | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. César Bosco Vivas Robelo, Vescovo em<br>. di León ( $Ni-caragua$ ).                                           |
| 26 | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Pierre Bach, M.E.P., Vescovo tit. di Tituli di Proconsolare, già Vicario Apostolico di Savannakhet $(Laos)$ . |
| *  | *        | <b>»</b> | Mons. Julianus Kemo Sunarka, S.I., Vescovo em. di Purwokerto $(Indonesia)$ .                                        |
| 27 | »        | <b>»</b> | Mons. Giuseppe Matarrese, Vescovo em. di Frascati ( <i>Italia</i> ).                                                |
| 1  | luglio   | <b>»</b> | Mons. Pedro Luis Ronchino, S.D.B., Vescovo em. di Comodoro Rivadavia (Argentina).                                   |
| 2  | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Teodoro Enrique Pino Miranda, Vescovo di Huajuapan de León ( $Messico$ ).                                     |